

Sobre di Laigi Lamini

impiegata de ca

propries de ca

propri

### HARVARD COLLEGE LIBRARY



From the Bequest of

MARY P. C. NASH

IN MEMORY OF HER HUSBAND

#### BENNETT HUBBARD NASH

Instructor and Professor of Italian and Spanish 1866–1894 Edition of 1621 (First adition 1618)

Both engravings by forques Callot
Thereis p. 56













Digitized by the Internet Archive in 2014



# Lo Stampatore a' Lettori.



VEL non timido Comentatore della Poetica d'Ariftotile quando nella gran lite che è tra la natura, e
l'arte, à fauor dell'arte fentenziò, for se non harebbe affermato così, se hauesse il presente Poema veduto. In Arcidosso Castel del Sanese nella montamiata nacque l'Autore, e pouero sì, che niente più.
Non prima imparò à leggere, che à regger la zappa,

e gl'altri rusticani strumenti. Leggende, e qualche libretto di quei, che più in Contado hanno spaccio l'incitarono, e più la natura al comporre; e'l sentir cantare rispetti, e strambotti, e impararne, faceua à lui venir voglia di farne degl'altri. Compose più cose, e ciascuna oltre alle forze sue fanciullesche. Quando poi s'abbatte à veder l'Ariosto stupi, e migliorò non poco il suo stile, poi tanto più quando gli sù donato il Poema del Tasso. Fece la guerra degl'elementi in più canti in ottaua rima, venendo con essi à Firenze circa vent'anni sono ci sù accarezzato non poco, e ci hebbe più d'vno, che li donò libri, e danari. Tornando poidoppo dieci anni fù detto al Gran Duca esserci vn Contadino, che non pur componeua Sonetti, e Canzoni, ma Pastorali, e altri Poemi grandi. Piacque à S.A. di dar commessione, che gli susse introdotto, e dalle Poesie, e dal suo parlare comprendendone il merito, ordinò. che dato gli fusse, e vitto, e vestito, e libri, e tutt'altro, che per lui, e pe' suoi bisognasse; così continuando, e accrescendo il donargli, cagionò, che lasciando di procacciarsi da viuere arando (pur con gl'altrui buoi) tutto si desse al poetare. Innanzi à questo Poema da principio à fine condusse vn'altro, che intitolò il Mondo desolato, e intendo, che non è inferiore alla Fiesoleide, la quale s'io dicessi in quanto poco tempo è stata composta, credo, che non mi sarebbe creduto; però se il Lettore ci trouerà circa le rime, ò altro qualche cosa, che douesse stare altriméti, non se ne marauigli; scusi, e perdoni, che si potea facilmente rimediare, ma si è pensato, che sia per essere questa prima impressione più grata, come nel primo getto è venuta dal Poeta, e così non hauendo parte l'artifizio, e l'emenda, meglio si potrà vedere quanto gran possanza è quella, che nel comporre, ò in altro hà in noi la natura.



## Serenissimo Gran Duca.



Stato così gradito per tutta Italia, e particolarmente, doue sono in pregio le belle lettere, il Poema di Iacopo Peri da Arcidosso detto il Poeta Contadino; che per sodisfare à molti librari, che me ne fanno particolare instanza, conuiene, ch'io lo ristampi, il che so volentierissimo per più rispetti, & principalmente, perche il Mondo conosca, che si come

la Toscana fu sempre fertile produttrice di nobilisimi Ingegni; così ancora è hoggi; a' quali non manca mirabile Mecenate, poiche hanno V. A. S. che non solo con la sua autorità gli protege, ma co' suoi fauori tra gl'altri gli rende riguardeuoli, come ne fa chiara testimonianza l'Arcidosso medesimo; che auezzo à trattare i Vomeri, e gli Aratri; Solleuato dalla magnanimità di V. A. S. ardisce di sonare le pregiate Lire di Febo, e de' più bramati Lauri coronarsi la fronte; so che alla grandezza del suo Nome solo conuerrebbe la Greca, o la Latina tromba, ò almeno quella de' due più celebrati Epici Toscani; ma non essendo, così fortunati i nostri tempi, o felice la mia stamperia quello, che già dal proprio Autore gli fu destinato in dono, di nuouo le rappresento; suplicando V. A. S. à gradire non il dono, che non è mio, ma il mio particolare affetto; il quale illustrato dal sole della sua grazia, doue hora al tutto è spossato, ardirà di comparire auanti all'Altezza Sua Serenissima con parti più Eroici, che lungamente faticati, e'n qu'alche parte desiderati; sò certo, che non dispiaceranno à V. A. S. alla quale facendo humilmente reuerenza bacio la veste. Di Firenze li 15. di Marzo 1620.

DiV. A.S.

Humilissimo Seruitore



#### CANTO PRIMO.



E la prima Città d'Etruria canto

> Le rouine, gl'affanni, e lunghi errori,

> E di quei, che di lei la palma, e'l vanto Hebbero (inuit-

ti Erói ) l'Armi, e gl'Amori:
Per cui pomposa di più nobil manto
Fl OR A s'incoronò d'eterni Allori,
E di sanguigna strage onusto, e cinto
Corse à l'Arno il Mugnon somesso, e vinto.

Musa, che là tra le rotanti ssere
Spieghi la pompa del souran Parnaso,
E tra le menti eterne ampio piacere
Versi da sommo, e innaccessibil vaso:
Tú l'ale impenna al mio desio, che altere
L'erga, e s'inuoli dal mortale Occaso
Portando seco al Ciel con ratto volo
De' magnanimi Eroi l'inuitto stuolo,

Etù, che i ricchi, e fortunati Campi
De l'Etrusco Giardin purghi, e rischiari
COSMO, e con aura di celesti lampi
Reggi frenando in vn le Terre, e' Mari:
Porgi al mio pronto ardir superni vampi
Onde a cantar l'alto tuo pregio impari,
Che fatto Cigno, il tuo bel nome in seno
Porterò da la Terra al Ciel sereno.

Poi se auuerrà, che in fronte ti risplenda
Real Corona di smeraldi, e d'Auro,
E'l bellicoso Cor pronto s'accenda (ro:
D'armarsi contro il Trace, e cotro il MauAll'hor farò, che maggior zelo incenda
Mia Musa, e sparga più souran tesauro,
E con più risonanti, e tersi carmi
Canti del valor tuo l'Imprese, e l'Armi.

Da le ongiure cocculte, e da gl'inganni
Del fomentato ardor faluato s'era
Già Catilina l'empio, e' mortal danni
Lassati hauea fuggendo in Roma altera;
E ricourato ne' superbi scanni
Di Fiesele l'auanzo di sua schiera;
Poi trale gelid' Alpi, e'l pian' secondo
Di Piceno suggito era dal mondo.

E tra'l

E tra'l Mugnone, e l'Arno ôue l'affedio De la gente di Marte, e di Quirino Stato era lungo tempo con gran tedio Del Fiesclan giacea morto Fiorino: Nè però la Città sapea rimedio Trouare al minaccioso suo destino, Che con maggiore sforzo era in persona Cesar tornato à farle ampia corona.

Hauea l'inuitto Eroe d'intorno cinta
La potente Magion con lunga riga
D'innumerabil turba, quale accinta
S'era per trarre al fin la fera briga:
E di profondi fossi, e moli auuinta
Fin dal bel Colle oue il Mugnone irriga
La feconda campagna, e chiuso il varco
A chi volesse entrar di preda carco.

Nel monte opposto a l'Oriente in cima Fatte di legni haucan Torri, e Castella In guisa di Cittade, oltre ogni stima Sublimi, e d'archi onusti, e di quadrella, Che sopra immense rote l'erto Clima Cingea portando vn'orribil procella, Mentre moueansi à treplicati muri, Che i Cittadin sacean da lor sicuri.

Quando coluî, che a l'infernal magione Con tremendo imperar dà legge, e norma, Girò gl'occhi infecati, e la tenzone Vidde de l'vna, e l'altra immensa Torma; Vidde i successi, e de l'Ostile Agone Gl'alti disegni, e con più retta forma In astratto del Ciel mirò gli arcani Prosetati tal'hor da sensi humani.

Hanea da mille lingue in varij detti
Da Sibille alternati, e da Profeti
Inteso dir, che da gl'Empirei tetti
Verria'l gran Verbo à farne i giorni lieti:
Hauea de' foschi Oracoli gl'effetti
Spiati ancor, che gl'immortal Decreti
Presisso hauean, che la cristiana gregge
Fondar doueua in Roma Impero, e Legge.

E che al suo scettro vniuersal, col tempo
Unir doueasi ogn'alta Monarchia,
E così sormontar di tempo in tempo
Che à lei s'aprisse ogni dissicil via;
E speculando inteso ancor che à tempo
Auanti la venuta del Messia
Anni settanta oue il bell' Arno ondeggia,
Erger doueasi altra sublime Reggia.

Reggia, che vnita à lei, d'Etruria sede
Diuerrebbe crescendo, e serua al cielo,
In cui la gloria, il pregio, e la mercede
Regnerian cinti di celestezelo;
E che del suo bel seggio vnica erede
Saria virtù scesa d'eterno stelo,
Là doue ogn'hor d'alta bontà munita
A mille Eroi daría spirito, e vita.

Hor per vietar moti si giusti, e santi A tutto suo poter l'iniquo Duce Trai Cerberi trisormi, e Radamanti, E l'altr'Ombre voltò l'insausta luce, Mirò tragli Orchi orribili, e giganti Se spirto vi scorgea torbido, e truce, Atto à l'esecuzion del suo disegno, E buon per insiammar guerriero sdegno.

Mirò tutto l'Inferno, al fin l'Inuidia
Idonea giudicò per far tal danni,
Quella, che à fabbricar fraude, e perfidia
Nacque il grā dì de' suoi primieri affanni:
Essa, che sempre i cor maluagi insidia,
E gli sommerge tra suoi tesi inganni,
Scelse tra tutta la maligna schiera
Quarta consorte ha l'infernal Megera.

Ma quando egli pensò ne' bassi Auerni Trouarla, restò vano il suo pensiero, Perch'ella suor di quei gelati verni Uscita era nel sen del mondo altero; Doue per fabricar nouelli inserni Volto hauea di sua vista il guardo sero, Restò stupito il Rè de l'ombre, quando Lungi da sè la vide andare errando.

Chiama

Chiama à lui per trouarla vn de l'immonda Schiera maligno spirto, a cui l'aßunto Dà di tutta cercar la terra, e l'onda Finche dauanti à l'empia Lue sia giunto: Ond'esso accinto al vol' qual' mobil fronda S'alzò verso il seren dal negro punto, Fabricator d'inganni, e scosse l'ali Verso il nemboso albergo de' mortali.

Cercò per tutto oue pensò, che lei

Hauesse il suo mestissimo soggiorno,

Ne le stanze de' rustici, e plebei

Oue hà la pouertà perpetuo scorno;

Uidde le piazze, e le prigion de' rei,

E gliospizi, e gl'artesici d'intorno,

Ou'essa d'ogni tempo hà seggio, e loco,

E i petti ingombra di liuore, e soco.

Tra gl'amanti paßò, passò volando
Tra le vani falangi de le donne,
Oue pensò, che s'annidasse quando
Mostra fan di se stesse in ricche gonne;
Scorse feste, e mercati u'spesso errando
L'inuidia suole andar perche s'indonne
La sua pessima rabbia in sen di quelli,
Che de l'inopia son sigli, e fratelli.

Entrò per Magistratione gli honori
Si vendon con inganno, e con malizia,
One Anarizia regna, one i peggiori
Reggon gl'vffici, e fan del mal donizia:
Scorse, come i presenti hanno i fanori
Ridotti in sen d'vninersal nequizia,
Nè qui tronolla, one credea sicura
Mirarla in grembo a quest'insernal' mura.

Cercò le Stanze oue d'Astrea si libra
Col peso de i danar le colpe altrui,
Oue il più fauorito cerne, e cribra
La pena, e'l merto, come piace à lui:
Oue mercè de l'Or falsa si vibra
L'empia, e crudel sentenza ver colui,
Che da necessità caduca auuinto
Giace di pouertà nel Laberinto.

Dopo molto aggirarsi entrò in pensiero
I Palazzi cercar de' sommi Regi.
Che gli souuenne a l'hor che'l suo primiero
Seggio saria tra nobiltate, e pregi;
Colà dunque spiegato il volo altiero
Vidde ne' limitar de' tetti egregi
De la cercata belua l'orme amiche,
E'l suono vdì de le querele antiche.

Staua del regio trono ella nel primo
Grado tessendo altrui gnerre, e tumulti,
Machinaua calunnie, e d'alto ad imo
Precipitar facea quei primi adulti:
Inalzaua da poi, chi mai sublimo
Stato non era, e repentini insulti
Tendeua al sublimato, hor alto, hor basso
Mandandolo con strage empia, e fracasso.

Come quando tal'hor d'ampia Citerna
Traggon sù l'onda due concordi vasi,
Che mentre ascende l'un l'altro s'interna
Toccando del gran centro il fondo quasis
Così da l'empia Arpía la face alterna
Volue la turba con diuersi casi,
Ed ogn'alma infettata dal suo tosco
Porta lacero il core, e'l ciglio losco.

Hauea l'orrida faccia, e'l petto intriso
La sozza Lue di velenoso sangue,
Volgea liuido il guardo, e'l mesto uiso
Di uecchia donna; era ogni resto d'angue;
Tenea tra i negri denti mezzo inciso
Con insolita mostra vn serpe esangue,
Di cui pasceasi, mentre il crudo morso
D'esso gli trasiggea le tempie, e'l dorso.

A l'orecchie gli corse il negro augello,
E l'empia voglia di Pluton gli espose,
Che hauea di fabricar strage, e macello
Nel campo de le turbe bellicose:
Ond'essa tolto in man l'aspro stagello
Senza punto indugiare in via si pose,
E giunse al campo a l'hor, che in Occidente
Correa Febo à tussar la lampa ardente.

E per

,

E per meglio esfeguir l'empio disegno Lasciò, che ognua si desse a la quiete, Poi quando il sonno i sensi in cieco regno Tussati, hebbe a sorbir l'onde di Lete; Con incognito esfeito, e scaltro ingegno Rotto al senso visivo ogni parete, A sparger cominciò per l'altrui mente L'aspro rigor del suo pensiero algente.

Con freddissima sferza vrge, e percote
Ogni sopito senso, ogni pensiero,
E con torbidi sogni in mille rote
Larue gli singe con sembiante altero;
Cesar sigura, che con salsenote
Tenti vsurparsi il sabricato impero,
E con quel nuouo honor, col sangue altrui
Cerchi comprar per arrichir poilui.

Sapea ben'essa, che da l'alta impresa
Mille pregiati Eroi s'eran partiti.

E per simil cagion l'aspra contesa.
Lassata hauean cercando estraniliti:
E che Antonio, e Pompeo la strada presa
Hauean di Roma, ed altri seco vniti,
E che scemando l'Oste a poco, a poco
Hauria sicuro il suo disegno loco.

Cognoscea di Rosmondo il generoso
Animo, auvinto ad vn pensier fedele,
Scorgea nel viril petto il bellicoso
Spirto purgato d'ogn'opra infedele;
Vedea d'imprese illustri il cor zeloso
In cui spiegaua alto desio le vele;
E che in lui non capìa follia mondana,
Ne sinistr'operar di voglia insana.

Vedea Brimarte il giouanetto altero
Volto a la gloria anch'ei d'honor celeste,
E militar sotto il romano impero
Con sincero disio d'imprese honeste;
E con lui Filiberto il Duce sero
Inchinato à stirpar l'iniqua peste,
E per esaltazion del comun Regno
Espor la vita, e l'honore ad vn segno.

Vedea poscia in lor cambio vn Cloridante,
Vn Learco, vn Creonte, vn Roldoano,
Vn Rambaldo, vn Ruberto, vn' Agricante
Volti a l'acquisto di fauor mondano;
E ciaschedun di loro auido amante
Dello splendor de l'Or negletto, e vano,
E volti a le grandezze, ond'hoggi il modo
Per troppo ergersi in sù, cade in prosondo.

In questo sfauillò l'empie pupille
La cruda Erinni, ed auuentò tra loro
Aspro velen, che di mortal fauille
Gl'ingombrò l'alme, in cui sommerse foro:
N'insettò doppo questi, mille, e mille
Tratti dal tristo esempio di costoro,
E gl'indusse a sgombrar per varie strade
Il campo, auidi ogn'hor di libertade.

Intanto il negro Nunzio hauea Zambardo
Gran fabro d'arte magica trouato,
Il qual fu di Sulmon figlio bastardo
A tender morti, e gran rune nato:
E nutrito ne' boschi da Canardo
Peggior di lui già da Frison traslato,
A cui fatto palese hauea l'interno
Disegno ingiusto del Rettor d'Auerno.

Promette questo fur quanto desia
Il gran Rè de le tenebre prosonde,
E che'l suo moto tosto sentiria
Sonar laggiù sin di Cocito a l'onde:
Esseguito il pensier si mette in via
L'empio messaggio, e d'atre nebbie asconde
Se stesso, e passa il campo, e con sicuro
Vol, mette il piè nel Fiesolano muro.

E come quel, che de' pensier d'Amore
Era ministro, e tesorier lasciuo,
Di volere addormir si mette in core
De le sue siamme ogni pensier piú viuo;
Donzella era colà d'alto valore,
'Ne l'armi esperta, e di cor saggio, e diuo,
Bella così, che in quell'antica etade
Non su veduta mai maggior beltade.

Da

Da l'altro canto altera, e generosa
Di gran forza, gran senno, e cor virile,
Nel guerreggiare intrepida, e ritrosa
Al donnesco operar d'ogn'atto vile;
Non sò dir se più forte, o più vezzosa,
O se più ritrosetta, o più gentile,
Basta soldir, che bellezza, e virtute
Eran del pari in lei qua giú piouute.

Costei da' monti Sciti, oue già nacque
Poco tempo da poi partita s'era,
E trauersando hor terre, hor gelid'acque
Tra donne donna, e tra guerrier guerriera:
Spesso in selua, e burron domar gli piacque
Hor Leon ferocissimo, hor Pantera,
Vinse mille Giganti, e Lestrigoni,
Onde altri estinse, altri menò prigioni.

Inteso hauea, che da l'antico Atlante
Che Fiesole sondò, venia'l suo stelo,
E che la stirpe sua più tempo innante
Errò pe'l mondo al graue incendio, al gelo;
Fin che ricca d'honor fermò le piante
Nel Tosco clima, oue guidolla il cielo,
Et oue de l'Esperia vnica erede
Diuenuta, in lei sissa hauea sua sede.

E che dal ceppo suo mille rampolli
Surti eran, che l'Italia hauean ripiena,
E fatto i campi suoi fecondi, e molli
Di mille piante, e lei lieta, e serena;
E che l'ampia Magion, che à sette colli
Fa col giro souran pomposa scena,
Nata dal sonte Fiesolan nemica,
Preparaua ver lei guerra, e fatica.

Questi, e molti altri moti eran cagione,
Che la scelta dal ciel real donzella
Era da sì remota regione
Per tosto giunger quì montata in sella;
Hauea dopo più volte in largo Agone
Pugnato, d'arcò armata, e di quadrella,
Coi Latin Caualieri, e di vittoria
Tornata colma, e di superna gloria.

Hauea tra gl'altri vn giorno il gran Rosmon Ssidato in campo a singolar tenzone, (do E pe'l miglior guerrier, che hauesse il modo Conosciutol con l'arme à paragone; Non sol del valor suo, ma del giocondo Sguardo inuaghita s'era, e dolce sprone Sentito al sianco suo d'ardente siamma Hauea da quel, che i nobil petti insiamma.

S'era non men di lei la voglia accesa De l'inuitto Garzon di sua possanza, E nel feruor de la mortal contesa S'erano aperti i nomi, e la sembianza; Et ogn'alma rimasa auuinta, e presa Di dolce ardor ne l'amorosa stanza, E sin posto al duello, ambi piagati D'Amore, a' regi alberghi eran tornati.

Quí presa occasion l'Angelmaligno
Di far del campo Rosmondo partire,
Per poi serrarlo entro à consuso ordigno
Da cui mai più non potesse fuggire;
Cangiò l'aspetto, e del guerrier benigno
Tolta la forma, mentre, che a dormire
Hauea Mirtilla esposti i sensi, e'l core (re.
Gli apparue in sogno entro il più dens'orro

Cosi haueua la guerriera ardita

A cui l'empio Demon si fece auante

Fingendo il viso altier, gl'occhi, e la vita
Di Rosmondo, e'l magnanimo sembiante;
Che con voce interrotta ad essa aita
Chiedea de l'error suo suplice amante,
Con le sue proprie man mostrando il petto

Arso dal sol del suo lucente oggetto.

Pareali vdir del bel garzone i lai
Mentre mostraua a lei piagato il seno,
E che de' suoi begl'occhi i chiari rai
Rimira, e'l volto angelico, e sereno;
Veder somma beltà non vista mai,
Che al suo freddo rigor troncaua il freno,
E satta di guerriera amante amata
Goder col ben di lui vita beata.

Pareale,

Pareale, che in tal gaudio il mondo, e'l cielo L'immense stelle, l'ampia luna, e'l sole Di più viuace, e rutilante velo Cingesser l'onda, e la terrestre mole; E che di dolce, & amoroso zelo Gioisse lieta in lor l'humana prole, E ne l'aere, e ne l'acqua, e tra le selue Festeggiassero pesci, augelli, e belue.

Vede l'elera amante vnirsi a l'olmo,
E con quel dissogar gl'interni ardori,
E'l ciel con lor d'ogni delizia colmo,
Con la terra goder gl'antichi amori;
E seco ogn'altra cosa essere in colmo
Al nouel pulular d'erbette, e siori,
E trastante delizie ingombra l'alma
Sente colmarsi il cor di dolce salma.

Da così lieta vision disciolta
Mirtilla nel mattin chiaro, e viuace
Si troua desta in dolci nodi auuolta,
E ingombro il sen d'vn'amorosa face;
Rimembra a l'hor, che vdì la prima volta
La voce, cui le diè contento, e pace,
E vidde di Rosmonda il volto, e poi
L'alto valor prouò de' moti suoi.

Da sì dolce desir la donna spinta
Ragionó tra se stessa in tal maniera,
Dunque tra muro angusto chiusa, e cinta
Stara la mia virtù, sieuol guerriera?
Soffrendo ogn'hor, che da pigrizia auuinta
L'età mia perda il sior di primanera,
E la sualibertà sì cara voglia
Tener prigiona entro rinchiusa soglia.

E la fama, e l'honor, che i suoi verd'anni
Già gli promesser fin dal gran natale,
Cada sommersa in oblivios'inganni
Dal tempo estinta satta inerme, e frale;
E ch'io ristretta da semminil panni
Vegga a la gloria mia tarpate l'ali,
E quel grido, che l'huom da morte serba
Mi sia da gl'anni tronco, e suelto in erba.

Vna lontana parentela adunque,
Ch'io mi ritrouo hauer col grand'Ircano
Rè di questa Città, potrà douunque
Desio d'andar farmi' disegno vano;
E nell'auuerso esercito, e in qualunque
Sentier mi spinga il piè, drizzi la mano,
E potrà in me più l'obligo, e'l douere,
Che non hò in questo, ch'è'l gusto, e'l piacere

Che se col gran Rosmondo ardita vnisco
L'alme, e'l valor, che sia, che ne contrasti?
Qual fora dubbia impresa, o mortal risco,
Che saldo resti a' nostri pensier uasti:
Ei per dritto sentier dal sangue prisco
D'Alcide scese, e questo vo', che basti
Hauer l'origin da l'Eroe secondo,
Del cui ualor sù breue angolo il mondo.

Se Alcide il ceppo suo su, che discese
Da lui, che l'età prima honora, e cole,
E l'inuitta Tomiri al mondo rese
Chi diè principio a la mia chiara prole.
Tomiri ardita, che d'Atlante scese
Fondator primo di quest'ampia mole,
Onde è ragion, che due progenie illustri
S'vnischin per durar perpetui lustri.

Ia fedeltà, che deue al suo signore
Se gli presenta in questo, e la lusinga
Dicendole, che biasmo, e dishonore
Sarà, che à tal'impresa ella s'accinga:
Ma qual saggio pensier può cotro Amore?
E qual'è gran virtú, ch'ei non astringa?
Al suo valor, dicalo il mondo, il quale
Per volar dietro a lui perdute hà l'ale.

Questi al petto gl'auuenta ardente face Suegliandoli entro al sen dolce pensiero, E doue à fedeltà l'alma soggiace La lega à forza al suo tenace impero; Esa resiste alquanto, e con viuace Discorso di ragion s'appiglia al vero, La ssorza Amor di nuouo, e libertade Gli mostra larghe al desir suo le strade. Al findisposta di voler virtute
Per le strade d'Amor seguir disciolta,
E non auuinta al fren di servitute
Ver le stanze reali il piè rivolta:
Là, doue giunta con parole argute
Parla al gran Rè, che le sue note ascolta
Con attenzion gratissima, & à lui
Palesa in questo suono i pensier sui.

Innitto Rè, da la cui saggia mente
Questa nobil Città sicura viue,
E la rinchiusa in lei seroce gente
La cara vita al tuo gran senno ascriue:
Il desir mio, che ogn'hor di gloria ardente
Tanti monti trascorse, e tante riue,
Per acquistar'honore, honor desia,
E menar gloria in più sicura via.

Io, io se'l cornon manca al gran pensiero Bramo libera vscir da queste mura, Etrattar l'armi, onde il Roman guerriero Estinto resti in pugna atroce, e dura; so vo' (se non me'l neghi) ogni più fero Duce ssi dar giù ne la gran pianura, E quel, che dianzi mal facemmo insieme, senz'altra aita di far sola ho speme.

Io voglio ad vno, ad vn priuar di vita
De l'esercito auuerso i piú feroci,
Onde poi la tua gente insieme vnita
Habbia per sugar gl'altri piè veloci;
Dammi licenza hor tu de la partita,
Che spero, che sin qui le meste voci
Habbia a sintir de la mortal ronina,
E goder di quel ben, che'l ciel destina.

Stupito Ircano alza le ciglia, e dice,
O bene detto il dì, che a noi giungesti,
O de la nuoua età rara fenice,
Che l'alme neghittose à gloria desti;
Fosse ogni donna, come tu felice
O pur'haucsi di sì degni gesti,
Dieci altri Eroi nella viril mia corte,
Come ardirei por tutto il campo a morte.

Al tuo libero ardir largo concedo,
E lostare, e l'uscir contro al nemico,
Tu te l'elegga, a la tua uoglia credo,
Nè curò intoppo, nè pauento intrico;
Ma, che uada soletta non concedo
Senza teco condur drappello amico,
Che nuocer ne potria più, che giouare
Il uoler senz'aita in campo andare.

Mandar potremo un, che a la pugna sfidi Ad uno, ad uno ogni guerrier più degno, Con patto tal, che armata turba guidi Per sicurarti al destinato segno: E quel che uinto sia prigion s'annidi Sotto al'imperio del nemico sdegno, E che incognito Duce il campo eleggi Legando altrui con quest'oblighi, e leggi.

Non seppe la grandonna à questo scusa Trouar, ma si rimesse al suo parere, E trouato un Araldo, come s'usa L'inuiò giù uer l'accampate schiere; Esso con corte d'arme circonfusa Di ricca pompa, le domande altere Tolte da lei, passò nel campo, e dritto Al padiglione andò del Duce inuitto.

Trouollo, che sublime in seggio aurato
Sedea con uolto placido, e sereno,
E gli Eroi più samosi haueua a lato
Con cui poneua a gl'altri legge, e freno:
Era suor, che la testa tutto armato,
E splendea quasi tremulo baleno,
Discorrendo con quei degli auuenuti
Casi, onde tanti Duci hauean perduti.

E ch'era buon pria, che peggio auuenisse
Di farlo ssorzo omai di sua pessanza,
Ponendo sine a le dannose risse,
Che d'insettar le menti ban per baldanza;
Quando inchinollo il gran messaggio, e disse
In sermon dolce, e placido in sembianza,
Vengo ò Remano Duce a farti aperto
Quel che tosto vedrai con segno certo.

Colà

Colà ne la Città nemica è chiuso

Vn Caualier, che vscir domanda in campo,

E vuol com'è di guerra l'antic'vso

Da solo a sol pugnar senz'altro inciampo;

Con patto tal, che chi di sella escluso

Sarà, dal's Fiesolan, non cerchi scampo,

Ma si supponga a lui prigione, e porga

A lacci il piè sin ch'altri lo soccorga.

Nèricusa nessun, ma tutti accetta, O Duce, ó Caualier, che sia travoi, O di sublime stirpe, o di negletta, Nato di bassi, o di sublimi Eroi; E vuol se vint'ei sia che la vendetta Scenda sopra di lui da' pensier tuoi, E per poter tra voi pugnar sicuro Vuol gente trar da l'assediato muro.

Questo sol disse, e la risposta attese,
Che conforme al desio Cesar le diede,
Dicendogli, che haueachi far contese
Potrà con quel che ancor chi sia non vede;
Hauuta la risposta il Nunzio ascese
Con ratto passo entro ala regia sede,
E l'accettato inuito a la Guerriera
Apportò, che l'vdì con fronte altera.

Poi colma di letizia, il durò vsbergo
Domanda,e'l buon destrier,l'asta,e lo scudo,
E munita d'acciar la fronte, e'l tergo
Con real maestà, con pensier crudo;
Licenziata dal Rè, l'odiato albergo
Lassa, scendendo al pian del monte ignudo,
In compagnia di mille armati, e'l colle
Prende, ch'è dal Mugnon rigato, e molle.

Qual dal muro Troiantal bor discese

A far de Greci strage atroce, e rea,
Con fera mostra di mortal affetto
Guida di mille Eroi Pantasilea;
O come in campo de Latin si rese
Fera Cammilla auanti al forte Enea,
Così parea costei, cosí se mostra
Di sè, ssidando ogni guerriero a giostra.

Rotti gl'indugi, e'l souran Duce intanto Hauea ne l'vrna infusi i nomi alteri Di quei, che'di pugnar già si dier vanto, E tratti suor n'hauea molti guerrieri: Il primo su di Chiusi, Orcano il franco, Che hauea nel picciol corpo alti pensieri, In guerra esperto, e gran mastro di frode Per cui vincendo, spesso hà fama, e lode.

Questi cinta d'acciar la fronte, e'l petto.

Con sonoro nitrir mose il cauallo

Soura cui s'era assiso, e del distretto

Del campo vscito, scese altier nel vallo;

Oue fra l'Oste, e'l Colle, che v'hò detto

Giacea tra piccolissimo interuallo

Atto à giochi di Marte vn verde piano

Spazioso quato vn'huom può trar co mano.

Quiui giunto il feroce in larghe rote,
Il destrier volteggiò mastro di guerra,
E con volubil salto l'aspra cote
Calcò col duro piè de l'ampia terra;
Vedutolo Mirtilla il fianco scote
Del buon cauallo, e la gran lancia afferra,
Stretta nell'arme, e con terribil faccia
Non sol costui, ma il modo, e'l ciel minaccia

Dal'altra parte il Caualiero ardito
Chinando l'asta si ristringe in sella,
E con gli sproni il corridor ferito
Lo spinge contro la real donzella;
Caddero in tronchi nel'erboso sito
Fiaccate l'aste in questa parte, e in quella,
E l'orto de i destrier su dital pondo,
Che quel del sorte Eroe parti dal mondo.

Cadde, seco traendo a la caduta
Orcan di sdegno carco, e di dolore,
Essa prigion lo manda, e non rifiuta
Aridan, che ne vien con più seruore:
Aridan, che in vigor d'età canuta
Auanza ogn'altro d'animo, e valore,
Di Luni era costui Duce, che a l'bora
Fioriua, hor mesta il tempo altier diuora.

Vedu-

Vedutolo venir la donna prende
Dale man d'vn sergente vn'alta traue,
E piegatala in giù ver lui si stende,
Che di sì feroincontro nulla paue;
Si come a l'hor, che rouinoso scende
D'erta pendice, o tronco, o pietra graue,
Che al suo mobil rotar vacilla il dorso
De la terra, tal fea costei nel corso.

Ouando percosse la donzella ardita,

Ouando percosse la donzella ardita,

Che la sece piegar da poggia ad orza,

E quasi, che di doglia rscir di rita;

Ma il gran tronco di lei, la dura scorza

Gli apre col petto, e nell'erba siorita,

Morto il rouersa, onde cangia colore;

Il rerde pian di sanguinoso rmore.

Morto il forte Aridan, Cesar lo sdegno
Per la morte di lui la mente accese,
Mirando estinto vn Caualier sì degno,
E mancate di lui l'vtil disese:
Per tosto vendicarlo sece segno
Al sier Lamberto, che'l pomposo arnese,
Chiesto vestissi, e nel destrier seroce
Asceso, al Cielo alzò l'orribil voce.

Più non andrà de l'altrui spoglie onusto L'incognito campion, che là vedete, Però che'l capo dal nemico busto Gli stirperò, mandandol morto a Lete: Era costui d'Ardéa Duce robusto, E nuouo condottier di gente liète, Per proua eletto, e nel dubbioso asfronto Vie più, che nel sicuro ardito, e pronto.

Staua intanto Mirtilla il nuouo aspetto
A riguardar del drappel furibondo,
Desiando, che omai l'amato oggetto
Se le offerisse del gentil Rosmondo;
E sentia palpitarsi il cor nel petto
Di feruido pensier fatto secondo,
Quando l'armato Eroe da lungi vede
Con pronto ardir mouerle incontro il piede.

L'vna, e l'altr'asta in mille schegge, e mille Vola per l'aere, e cade in tronchi al piano, Da scudi scintillar faci, e fauille I ferri fer tra la possente mano; Instammo d'ira il petto, e le pupille L'inuitta donna rimirando vano Il duro incontro, e tratto il brando suore Ver lui l'alzò per emendar l'errore.

Lo giunse a mezza spada in su l'elmetto, Che di forbito acciar sorgea lucente
Noltagliò già, ch'era buono', e persetto, Ma batter le se' ben dente con dente:
E percoter col mento il proprio petto,
E'l busto penzolar non altrimente,
Che sar soglia di pianta eccelsa vetta
Scosa, e tagliata da pesante accetta.

Lamberto l'orgoglioso, che si vede
Giunto a mal porto, il crudo ferro vibra,
E dal ferrato arcion s'inalza, e riede
Indi dietro al colpir, si stende, e libra;
Infiamma d'ira il cor, che da la sede
Tira bollente il sangue d'ogni sibra,
E d'aspra punta a la donzella il sianco
Fere, onde ne diuien pallido, e bianco.

Essa sdegnosa, a lui s'auuenta, e'l punge Di graue punta ne la destra spalla, E in vn tempo d'vn vrto il sopraggiunge; Che tutto ne vacilla, e ne traballa; Unol solleuarsi, ma ferina giunge La mano auuersa, e sa sì, che gli salla Il gran disegno, e da seconda scossa Vien posto al piano à far la terra rossa.

Fè di Lamberto la caduta estrema Sbigottir tutti i Caualier del campo Merauiglia suegliando in altri, e tema, E in altri rinforzar feruido uampo: Nè quel conoscer san, che con suprema Possanza faccia ad ogni forza inciampo, Al cui souran ualore, a la cui possa Guerrier non esce, che resister possa.

Giudica

Giudica alcun, che sia del grand'Ircano
Il figlio Armonte, altro, che sia Mirtilla,
Ed altro qualche Canaliero strano
Venuto da Città lontana, o villa;
Il giudizio è commun, mail certo è vano
Saper del vero vna minuta stilla,
Che la cauta donzella estrano arnese,
Quando là venne, e strana insegna prese.

Era stato Rosmondo vn pezzo in forse

A pensar chiunque fosse il Caualiero,
Che sceso al pian sì franco in giostra corse,
Che da lui restò vinto ogni guerriero;
Ma poi che'l guardo a graui colpi porse.
E meglio giudicò l'as petto altero,
S'accertò, che Mirtilla era costei,
Ch'altri tant'opra non faria, che lei.

Tra'l dubbio, e'l certo il cor fido, e costante In ampio mar d'alte delizie ondeggia, Mira l'amat'oggetto l'occbio errante Mentre, ch'ebro d'Amore arde, e la peggia; Tal'hor teme d'errar, ma de l'errante Timor si duol, che chiaro il sol non ueggia, Teme di lei, che qualche strano incontro Non se le oppoga, e brama andarle incotro.

Sa ben ch'esso è di quei, ch'uscir del uaso
Deputati a pugnar col gran campione,
E che se bene a dietro era rimaso
Deue col propugnante hauer tenzone,
E se pria non temè d'auuerso caso,
Hor di temerne hauea giusta cagione,
Nèuorria, ch'altri a lui più innazi andasse,
Ma ch'egli sosse quel che in Capo entrasse.

Mail Ciel che'l giorno hauea l'inuitta Diua Destinata a far cose altere, e nuoue Fà che'l possente Enrico innanzi arriua, E si pon seco a le dannose proue, Perciò che con la lancia essa l'arriua Nel duro seudo, e lo riuersa doue Precipitati hauea gl'altri compagni, Che dianzi seco ser pochi guadagni. E innanzi, che Rosmondo richiamato
Fusse a la pugna dal famoso Augusto,
Che i guerrieri eleggea, più d'un'armato
Entrò con la donzella in campo augusto,
E ciaschedun su in terra riversato,
O da la lancia, o dal brando robusto,
Al sin sopra di lui cadde la sorte
D'uscire armato contro al guerrier sorte.

Sentendo il nome suo de l'urna uscito,
Rosmondo ringrazionne i sommi troni,
E de l'usbergo, e d'ogn'arme guernito
Fece al suo buon destrier sentir gli sproni;
Era questo vn cauallo il più sorbito
Di quanti tra l'estreme regioni,
Che'l Tago irriga, tra i guerrieri armenti
Nascon veloci al sibillar de' venti.

L'hauea mille, e più uolte in dubbie imprese
Diseso a sorza di surore ostile,
Per cui la sama sua le penne stese
Hauea da Battro a' termini di Tile:
D'un così raro don le su cortese
L'ardito Iroldo Caualier gentile,
Quand'ei saluollo da le man rapaci
Nel bosco Ircan de sormidabil Traci.

Con questo, cui nomo sempre Rouano
Dal vago pel della macchiata veste,
Ratto si mosse discendendo al piano
Chiuso ne l'armi d'aurei sior conteste;
Quando Mirtilla il bel sembiante humano
Vidde, e conobbe il fulgorar celeste,
Che la uisiera hauea Rosmondo alzata,
Da mill'aspri pensier su saettata.

Folgoraua da gl'occhi ardente face
Il giouinetto, e parea, che chiedesse
Al suo cocente ardor resugio, e pace,
E ch'ella i moti, e le note intendesse:
Mentre sentia nel petto ampia sornace,
Crescer con uampe più uiuaci, e spesse,
Che la uoce tremante, e la parola
Gli sormauan consusa entro la gola.

Amor

96

Amor gli ministraua i dolci detti,
E vergogna sopia la voce errante,
E'l desio tra le siamme de gli essetti
Bollia feruido al sol del suo leuante;
Al sintratta dal ben di quei diletti
Pigra esser più non vuol, nè muta amante:
E quel che discoprir non può col suono,
Giudica il cenno à tale vizio buono.

Con la man dianzi ministra di morte,
Hor ministra d'Amor sa cenno à lui,
Che dal consorzio de l'armate scorte
Parta, seguendo audace i passi sui;
Sprona il destrier ciò detto, e per vie torte
Esce del campo, e non sa motto altrui,
Esso la segue, e per angusto calle
Giungano entrabo in larga, e chiusa valle.

Iui giunta l'altera il capo priua

Del graue elmetto, e gli si mostra quale

Già si mostro la boschereccia Diva

Ne le valli Gargasie al gran riuale;

Lampeggiò il guardo, e se la verde riua

Rider di gioia, e col batter de l'ale

Amor nel sen del giouinetto il soco

Rauniuando, addoppiò trascherzo, e gioco.

Indi con voce angelica, e sonora
Presa honesta baldanza, lo saluta
In si milnote mentre i lumi inrora
Il bel desso, che in siamma anch'ei si muta:
Gentil Garzon, tu, che nel seu l'Aurora
Porti del pensier mio, la tua venuta
Giunge amante, o nemica, ardi d'Amore,
O pur ver me di bellicoso ardore.

Ardo d'amor disse Rosmondo, e vegno
Amante à te, non già crudel nemico,
E se ben del tuo volto amante indegno
Mi reputo, alta speme in cor nutrico;
Deh non vietar, che al suo bramato segno
Giunga il desir cinto d'ardor pudico,
E che'l mio sido amor conforme al merto
Quel premio ottenga, che gli mostri certo.

101

Hauea la bella donna apparecchiata
L'amorosa risposta, quando apparue
Non lungi vn Caualier con vista irata,
Come soglion tal hor fantasme, o larne;
Hauea di sino acciar la fronte armata,
E'l petto, e'l tergo à l'hor ch' iui comparue,
E sedea sopra vn gran destrier leardo
Di fero aspetto, e minaccie so sguardo.

Era costui del fero Ircan figliolo
Acceso anch'ei de la gentil donzella,
Che geloso di lei, dal patrio suolo
Pur dianzi vsci ne la campagna bella:
Poi che la vidde con l'armato stuolo
Di Fiesole partire armata in sella,
Anch'egli errò, suor de le mura vscito,
Per celato sentier solo, e romito.

Vista l'hauea pur dianzi in largo prato
Pugnar col fior de' Caualier Latini,
Indi partir del campo, e per celato
Sentier condursi in quei bassi consini:
Ond'ei, ch'era feroce, e interra nato
Sprezzator de' mortali, e de' diuini,
Senza legge nudrito, e senza honore,
Gran ministro di morte, e di terrore.

Veduta la donzella, e'l fier guerriero
Insieme ragionar, si trasse auante,
E si come orgoglioso era, e seuero,
E sopramodo insano, & arrogante;
Così proruppe in suon fremente, e sero
Con intrepida voce, e minacciante,
Voltó a Rosmondo, ond'è ladron, che ardire
Hauto hai con costei sin qui venire.

Quanto era meglio a te di star celato
Tra la turba de' tuoi negletto, e vile
Viuendo senza amor, che amante amato
Mostrarti con costei bella, e gentile;
Replica l'altro d'alto sdegno armato,
Ladro sarei se sussi a te simile,
E negletto guerrier, ma perche proua
Può sarne il ferro, il rampognar non gioua.

Parue vn tuono la voce, e'l ferro vn lampo, Vn turbine il gran moto, e la percossa, Sfauillò l'elmo vn Mongibel di vampo D'Armonte al suon de la veloce scossa; Chi vidde mai là ne l'Ercinio campo Fero Leon contro al Torel far mossa, Giudichi, che tal fosse il foribondo

Guerrier quado aunétossi al gran Rosmodo

Con la spada, che hauea dal fianco tratta
Ver la testa gli drizza vn colpo fello,
Egli sotto a lo scudo il capo appiatta
Schiuando il fulminar del gran rubello;
Lassa il brando crudel, rotta, e dissatta
La dura tempra, e gl'introna il ceruello,
Hor quì l'ira s'addoppia, e con vicenda
D'vrti, e di botte vien la pugna orrenda.

Mirtilla, che si vede vscir di mano
Sì bella occasion, si trae da parte,
E con sermon più de l'vsato humano
Pon per placarli ogni scienza, ed arte;
Ma spande i preghi, e le ragioni in vano,
Che troppo sero è l'implacabil Marte,
Disponsi al sin, poi che'l pregar non gioua,
Far con la spada in man più certa proua.

Ma in quel che vuol riporsi l'elmo, sente Ferirsi à tergo d'vn colpo empio, e crudo, Si volge al suon qual turbine repente D'ira instammata, evibra il ferro ignudo: E vede il sier Dragutte, che tagliente Ferro di nuouo inalza, e in strano ludo Tenta, mirando lei de l'elmo prina Troncargli il capo, e sar che più non viua.

De l'estinto Aridan costui nipote
Fù, che pur dianzi veciso sú da lei,
E perche ingiuria tal soffrir non puote,
Disposto a fargli trar gl'ultimi omei;

Da lungi la segul con mille rote
Di passi, fin che giunto oue costei
Pon per placar gli amanti ogni disegne
Se le auuentò colmo d'ardente sdegno.

Ma fosse, à la gran fretta, o'l troppo ardire Del traditor, che drizzò il colpo al collo, Pensando dal bel busto dipartire La testa, e farle dar l'vltimo crollo: Sopra vna spalla la venne à ferire, Nè di quel colpo sol restò satollo, Che raddoppiar lo volle, ma l'altera Se gli lanciò tutta orgogliosa, e fera.

Sentissia l'hor Dragutte vn freddo gelo
Scorrer per l'ossa, e gir tremante al core,
Quando il ferro di lei venir dal cielo
Vidde, e cader ver lui con tal furore:
Che scorgendo di morte il denso velo,
Spronò quant'ei più puote il corridore,
E posto ne la suga ogni soccorso,
Schiuò il gra colpo, e si commesse al corso.

Essadi sdegno accesa, in preda al'ira,
Precipitosa a tutta briglia il segue,
Ne freme la soresta, e ne sospira
Ei, che trouar non può paci, nè tregue:
Armonte a quel rumor le luci gira,
E se ben la licenzia non consegue,
Da l'inuitto Rosmondo, si discioglie,
E dietro a la guerriera il corso scioglie.

Segue Rosmondo anch'ei la pesta, e sprona
Con gran fretta il destrier, di sdegno cinto,
Ma intanto Febo il bel carro imprigiona,
Lassando d'ombra il colle, e'l prato auuinto;
Sorge l'orrida notte, e di corona
Folta, d'insogni mostra il volto tinto,
Spariscan le campagne, il colle, e'l bosco
Sotto a l'orror caliginoso, e sosco.

# Fine del Canto primo:



#### CANTO SECONDO.



I ETA traea da l'onde il biodo crine

L'Alba nunzia del sol da l'Oriéte,

Scotean da l'erbe l'aure matutine

Le vaghe perle înnanzi al sol nascente; a E'l mormorar de l'onde cristalline A l'opre richiamaua ogni viuente, Quando da graui cure oppresso, e stanco Cesar solleuò desto il molle sianco.

Gli punge il petto vna tenace cura
Mista d'intensa doglia, e di terrore
Il veder l'ostinata impresa, e dura
Crescer di forza, d'animo, e valore;
E'l veder poi da le nemiche mura
Torsi ogni 'Duce senza hauer rossore,
E del suo campo il generoso seme
Sgombrar dou'egli hauea più salda speme.

Sapea, che Fiesolan Principe inuitto
Seguace già di Catilina, hauea
Fatto in Nouergiase in Gotia alto tragitto,
E che aiuto, e tesor di là traea:
E che quella Città d'onda, e di uitto
Copiosa per molt'anni si tenea,
E che l'indugio era dannoso, e incerto.
E'l precipizio del suo campo certo.

Si che per dar prouedimento a tanti Minacciosi perigli, e strani errori, E trouar modo di frenar gli erranti, E del suo campo trar liti, e rumori; Chiamò nel gran Teatro a sè dauanti I saggi Duci, e Caualier migliori, Quelli, che di canuta, e stabil mente Eran sostegno, e uita a l'altra gente.

Era questo un teatro, che già fatto
Il souran Duce hauea con bellauoro,
A tal'uso costrutto, in cui ritratto
Era di quell'impresa ogni decoro;
Di Circo in guisa, in uago ordin contratto
A Cielo aperto, oue tutti coloro,
Ch'erano ognun su l'aureo seggio assiso
Poteano udirsi, è riguardarsi in uiso.

2 Di

Di Pario marmo l'edifizio egregio
Con bell'architettura era formato,
E sopra archi, e colonne di gran pregio,
Con proporzion leggiadra fabricato;
Fatto à seggi dorati, e vago fregio
Era dentro girando in ogni lato,
In cui per strade tortuose intorno
Poggiaua ognuno al suo sedile adorno.

In questo luogo i generosi Eroi
S'adunar tutti a' seggi lor conuersi,
Oue Cesar mirando intorno a' suoi,
Così prima parlò con grati versi:
Principi eletti a' sommi gradi, e uoi
Domatori d'Egizi, Arabi, e Persi,
Voi che'l mondo vinceste, e con sereno
Lampo, a l'orgoglio suo poneste il freno.

S'io ben raccolgo le discordie interne Nate ne l'espugnar diqueste mura, E le vecchie satiche, e le moderne, Che a tuttin'apporto l'empia congiura; Le cieche inuidic, e le querele interne, L'impresa satta oltr'al douer matura, Temo, che solle a le Romane genti Ogni nostro operare al sin diuenti.

Quanto sofferto habbiam di scherno, e danno Tra disagi, e tra morti omai vedete.
Sol per domare vn harbaro Tiranno,
Che d'vn fral muro ogn'hor si sa parete:
E quant'error n'apporti, e quanto assano
Questa sola Città, che innanzi hauete,
Mercè di mal nudriti dispareri,
Che germinati son tra i petti alteri.

Sapete quanti Eroi priui di vita
Son rimasi mercè di questa peste,
E quanti han fatto, e fan da noi partita
Spinti da cause inlecite, e inoneste;
E quanta immensa turba ha insieme vnita
Tratta da' monti incogniti, e foreste,
L'auuerso Fiesolan d'Ircan sigliolo
Con la qual se ne vien repente a volo.

E che col nostro indugio a lui s'aggiunge Comodo tempo, sicurezza, e speme, Che se mentr'egli su dal campo lunge, Vincere vn sol non poter tanti insieme, Che sia poi se con quel si ricongiunge, E le forze di noi per molti sceme, Hauren danno, e vergogna, e forse il sine Del nostro vaneggiar morti, e ruinc.

Hor per dar sine a licenziati petti,
Che osan suggir l'incominciata impresa,
E dall'alme sgombrar gli accesi assetti,
E sar l'Oste restar di sdegnoiliesa;
Indi voltar ver gli nemici tetti
L'armi, pria, che s'aggiunga a lor disesa,
E sacilitar l'opra, e la satica
In benesizio ognun suo parer dica.

Tacque ciò detto, e chino, e reuerente
I gran Duci honorò con fronte altera,
Alhor s'vdì tra la riuolta gente
Gran hisbiglio alternar d'aura guerriera;
Indi volger d'ognun gl'occhi, e la mente
Al gran Guiscardo, vn de l'eletta schiera,
Quasi accennando di voler, che lui
Spieghi ne' detti suoi gli affetti altrui.

Era questo vn guerrier nato, e cresciuto
Tra le ciuil discordie, e'l moto esterno,
Del Roman fasto, di natura arguto,
Di gran forze, gran senno, e gran gouerno:

cui raro splendor nel crin canuto
Di viril maestà surgea superno,
E vi spiraua vn vigoroso ardire
Atto a smorzare, atto a raccender l'ire.

Eglia sua voglia il pensier volue, e gira,
Dichi l'ascolta, e folce i sensi, e lega,
L'eloquenza di lui tal forza spira
Nel cor, che l'vn desio con l'altro adegua;
La passion tranquilla, e'l voler tira
D'ognuno, o guerra indica, o pace, o tregua,
Tutto è in poter di lui, si può nel core
De l'ascoltante il suo duin feruore.

Fatte

Fatte costui le riuerenzie, e i segni
Conuenienti à si bel concistoro,
A rapir cominciò l'alme, e gl'ingegni
'Da' petti altrui con questo suon canoro:
Supremi Eroi, che le Prouncie, e i Regni
De' magnanimi cor pompa, e decoro,
Partorite da i petti, e vn sol pensiero
Di tutti a soggiogar basta vn'impero.

Il dì, che a questa impresa honore, e gloria Ne spinse, e non follia d'acquisti frali Sol per poitrionsar d'vna vittoria, Per cuitanti hanno in darno scosse l'ali; Vi stia sisso nel sen con la memoria Di scacciar dal pensier di vita i strali, Sueglisi omai virtù reale, e vera In voi rara virtù, che a' sensi impera.

L'vndecimo anno gia s'aggira, e volue, Che si cinser d'assedio queste porte, Nel qual tempo di noi quant'ossa, e polue Son diuenuti entro al gran sen di morte; Ciascun se'l sà,che sà chi turba, e solue Il regno human con variabil sorte, Ch'hora ergendone al sommo hor vili,o bassi N'ha fatti,hor vincitori,hor vinti, e lassi.

E'l tutto auuenuto è, perche concordi
Tenute non habbiam le mente, e i cuori,
Ma in vn diluuio di pensier discordi
Sommersi habbiam ogn hor gl'ostil rigori;
Deh piaccia al ciel, che omai l'alma s'accor
Ad un bel sin sugando i ciechi errori, (di
E con bel nodo d'vnion si leghi
Il cor, nè a stran desso gia mai s'impieghi.

Quest'unione, (ahi chi nol sà?) reprime
De' potentati altrui, le forze, e l'armi,
Per cui l'humano ardır se'n ua sublime
A sommi gradi, e spezza bronzi, e marmi;
Per lei rubella ogni Città s'opprime,
Ed ogni Regno auuien, che si disarmi,
Santissima union, che libertade
Porta a ciascun, che per discordia cade.

Questa frena il suror, questa distrugge
L'ingiuste voglie di proternia ornate,
Questa domai Tiranni, e Scettri adugge,
Rompe eserciti inuitti, e schiere armate;
Dal bel corso di lei trepido sugge
L'humano ardire in parti orbe, e gelate
Per lei giustizia, e sedeltà s'honora,
L'empio Inferno si sprezza, e'l ciel s'adora.

Con questa uinceremo, io ui assicuro, L'armi, e'l ualor de le contrarie posse, Abbatterem' de l'inimico muro Gl'argini eccelsi, e le muraglie grosse; Baluardo non sia benche sicuro, Che resista al suror de le percosse, Nè traue, merlo, o pietra, ancor che greue Ver noi uerra, che'l sommo honor ci leue.

Questa sarà cagion, che un si noioso
Spettacol ne travren dauanti a gl'occhi,
Per cui materia spesso al fauoloso
Vulgo habbiam dato, che la lingua scocchi:
E l'eterno nemico imperioso
Ha preso ardir di preparar gli stocchi,
Vedendo, ch'una impresa ancor che uile
Resista in casa nostra al ferro ostile.

Quante ribellioni, e quanti danni Alla nostra felice Monarchia, Da questo nasceran col far degli anni Per tant'altrui sì nota codardia; Dunque ostacolo omai di sinti inganni Faccianci tutti, e per la retta uia Seguiam uirtù concordemente, e uegna Retta union sotto selice insegna.

Ma per troncare i velenosi artigli
D'inuidia, e riparare al comun danno,
Diesi in poter de' taciti bisbigli
La gran Cittade a fuoco, e saccomanno:
Con questa condizion, che chi più pigli
Tesor da lei per emendare il danno,
Più n'adopri in suo prò, per poi sondare
Nuoue mura, e magioni a noi più care.

B 3 Fondisi

Fondisi vna Città, che sia di Roma
Nel volger d'ogn'età compagna eterna,
Da cui per sempre debellata, e doma
Di Fiesol sia la maestà superna,
E doue in Arno la superba chioma
B agna il Mugnone, e nel suo sen s'interna
Le prime fondamenta, e i primi seggi
Surghin per quel, ch'hà più trionsi, e preggi

Cosí forse auuerrà, che'l campo errante Sazij l'auida mente, e freni il piede, Più pronto diuenendo, e più zelante, E l'istabil pensier conserui in fede: Tacque ciò detto, e'l vulgo mormorante Gradì le note, ei ne la propria sede Lieto s'assise, mentre alto bisbiglio Vinto il partito, l'approuò col ciglio.

Questo presisso, ognun promette, e giura Nel sacro libro u'son le leggi, e i riti, Che sinche in poter suo l'opposte mura Non sien giàmai, passar del Tebro a' liti, Fatta tra sommi Eroi simil congiura, Colà tornar donde s'eran partiti, Cesar fra tanto da tromba sonora Fa impor la mostra a la seguente aurora.

Tutto il resto del giorno in sesta, e gioco
Fu da i guerrier passato in largo campo;
Ma poi che'l sole a la sorella loco
Diede, portando in altra parte il vampo:
Chi sotto à padiglion, chi presso al soco
Chiuse gl'occhi aspettando il nouo lampo,
Pasciuti prima i suoi digiuni, e spenta
L'auida sete, che'l desir contenta.

Con rutilante aspetto il nuono sole
Traea da l'onde i matutini raggi,
Risuegliando l'erbette, e le viole,
Gl'augelli, i riui, e i dilettosi maggi;
Quando a ritor la gid deposta mole
Inuitauan de l'armi i gran messaggi
Col rauco suon di mattutina tromba,
Per cui l'aer, la terra, e'l ciel rimbomba

Tosto, che'l suon de' bellici strumenti Scorse intonando altrui l'orecchie, ei cori, Sorser le turbe inuitte de le genti, Risuegliando entro al sen gli vsati ardori: E suentolando a lo spirar de' venti, Si spiegar mille insegne in più colori, Sotto a le quali ogni guerriero armato Comparue, ricoprendo il colle, e'l prato.

Staua il gran Duce in eminente seggio,
Da cui scorger potea l'armate schiere,
Quando di pompa onusta, e chiaro preggio
Gl'Etruschi vscir sotto le lor bandiere;
Questi con guida di guerriero egreggio
Mandon Siena, Perugia, e Arezzo altere,
Saturnia, Chiusi, Roselle, e Cortona,
Città degne in quei tempi di corona.

S'accinsero ancor pronti al degno acquisto
Di nobil madre i generosi sigli,
Primi in Etruria a riconoscer Christo,
E d'Inserno schiuar gl'orridi artigli:
Roma il gran Pietro ancor non hauea visto
Quand'ei suelò di Dio gl'alci consigli
A lei, che Lucca è detta in virtù rara,
E in dolce libertà lucida, e chiara.

Tutti raccolti fur da i pian fecondi,
Che la Chiana, l'Ombrone, e'l Serchio laua,
E di doue Volsena i cupi sondi
Di lui col pondo di tant'acque aggraua;
Gente vsa ad opre eccelse, a vincer mondi,
D'animo inuitto, e in vn sagace, e braua,
A le delizie vsata, al ferro, e doue
La chiami, a far di sè mirabil proue.

Con questi, quei, che le seconde selue
Nutrono, vscir del vago Monte Armita,
Huomin robusti, vsi a cacciar le Belue,
E menar dura, e saticosa vita:
Non è di lor chi più scaltro s'inselue
Nele guerriere insidie, e ne l'ardita
Milizia, di cui gl'ordini, e le frodi
Appreser tutte magisteri, e i modi.

A par

A par di lor venian quei, che'l Tirreno Con l'ondoso suo sen nutrisce, e bagna, Gente riccadi biade, a cui l'ameno Sito ministra, e la nobil campagna; Questa nutr'i nel suo secondo seno Ansedonia Città, che in mar si stagna, E con riparo di perpetua sponda Da selontana tien l'instabil'onda.

Son quattromila i Caualier, son mille
I Fanti armati di corazza, e d'elmo,
Quel che scorta è di lor, da monti, e ville
L'accolse ei stesso, e l'Aretino Anselmo,
Huom, che in canuta età lampi, e fauille
Fulmina di virtù, seco è Guglielmo
Gran Consiglier, machinator d'aguati,
E di publici assalti, e di celati.

Passar secondi quei, che al Tebro intorno Roma nutri tra le campagne apriche, Roma vsata a pigliar gioco, e soggiorno Tra gl'acquisti del mondo, e le fatiche: Gente traea, da cui perpetuo scorno Hebbero i Regni, e le Prouincie antiche Mentre supposto con terribil crollo Tennero al giogo suo sommesso il collo.

Questi d'arme finissima, e di maglia Adorni militar sotto Arsimano, Primo Duce di lor morto in battaglia Sotto il flagel del suror Fiesolano; Hor gli guida Brimarte, e chi più vaglia Di lui non ha nè Duce, o Capitano, Il campo tutto, tranne sol Rosmondo, E'l sommo Augusto al suo valor secondo.

Son di numero vgualco i Toschi alteri,
Mad'armi, e di costumi differenti
Son d'inuitta virtú nati a gl'imperi,
A debellar Prouincie, a domar genti;
Escano a par con lor nuoui guerrieri
Usi a gli acquisti, a varie imprese intenti,
Questi tra Garigliano, e Messi alloggia
L'ameno sito, oue'l mar scende, e poggia.

Lassar costor l'apriche piagge, e monti Di Gaeta, Misen, Sessa, e Teano, E doue Liri, e Sarno han larghi fonti, E'l Glanio inonda il paludoso piano: E Capua, e Cuma in cui con desir pronti Passo con la Sibilla il gran Troiano A' ciechi Regni del prosondo Inferno Scorto dal sato, e da l'amor paterno.

Di Palermo, di Naia, e d'Agrigento,
Di Gela antica, e de l'antica Imera
Gente venia congiunta, a cui per cento
Prouincie, accolta hauea gente guerriere
Armi conteste in vn d'oro, e d'argento
Portaua indoso la superba schiera,
Assisa sopra lor destrier correnti
Nati nel corso à gareggiar co i uenti.

Laterza squadra il Mauritano Arbante
Guida, raccolta da l'alpine uille,
Tral'eccelso Appenino, o'l mar sonante
Che imbocca nel Tirren l'onde tranquille;
Ardita negli assalti, e tollerante,
Suegliata al suon de le guerriere squille,
A cui per graue incontro vnqua timore
Non si sueglia nel cor colmo d'ardore,

Cinquecento guerrier son quei, che in sella Vengon, trecento è poi la turba a piedi, Tutti pronti à cercar gloria nouella, E sarsi di virtù pregiati eredi; Surgon poi contro a la Città rubella Nuoue salangi, in cui conosci, e vedi Generoso desio d'honore, e zelo D'eterni acquisti, cui permette il cielo.

Questi tra l'Arno, e le tranquille sponde De l'Adriatico mar Felsina manda, E Rauenna, e Ferrira, e chi da l'onde Cinta è dal Pò ver la sinistra bandu: Auerardo gli guida, huom, che di fronde Più volte il crine ornò fregio, e ghirlanda De le Muse consorte, e di Bellona Degno di scettro, e di real corona.

B 4 Tremila

Tremila fon col numerato stuolo

De' fanti a piè, cui fan quasi pareggio,
Per cui l'aer lampeggia, e trema il suolo
De l'ampia terra ne l'immobil seggio;
Doppo questi se'n vien di verso il polo
Schiera nouella, cui simil non veggio,
Di forza d'arme, e di viuace ardire,
V' par che Marte ogni sua sorza spire.

Questa tra i paludosi, e fertil campi L'Eridano real bagna, e conserua, E Mantoua, e Verona l'arme, e i lampi Gli ministrano, e biade, e fonti, & erua, Perle, e tesor Vinegia, e i sacri vampi, Per cui l'arte di Febo, e di Minerua Appréda ogn'alma, e lieta al ben s'accinga La ue à gloria immortale il cor lusinga.

Retti son da Manfredi; huom, che a la plebe
Diè legge vn tempo, indi gl'vsfici ottenne,
Per cui trasse da' campi, e da le glebe
Squadra imortal, che a quell'impresa uéne;
Nè tra quei d'Argo mai, nè quei di Tebe
Fú, che meglio di lor lancia, o bipenne,
Maneggiasse girando a mezzo il corso
A voglia sua d'vn corridore il morso.

Trecento son quei, che i destrier veloci
Porton guerniti d'arme, e di coraggio,
Sono altrettanti i Fantaccin seroci
Vsciti appar col mattutino raggio:
Dictro a costor da più remote soci
Vengon genti a portare al campo omaggio,
Questi'l Tanaro manda e'l colle aprico,
V'siede d'Alessandria'l nome antico.

Mischiati son con questi quei, che bagna Como, Tesin, Varo, Druenza, Isera, E'l Serio ondoso, che nel Pò si stagna Correndo seco al mar con fronte altera; Questi nel sen di più fertil campagna Milan produsse, a cui pregiata schiera, Bergamo aggiuse, e lei, ch' in mar uagheggia Corsica incontro, che nel sen gli ondeggia. Capo di loro è il Populonio Arnaldo
Di Populonia al'hor nouel Signore,
In arme esperto, e ne la guerra saldo,
Di gran senno, gran forza, e gran valore;
Seco accolse Aridante, e Sinibaldo,
Rinieri, e Cosmo a lui fratel minore,
Da cui fauille di valor non meno
Vscian da gl'oschi, che uigor dal seno.

Doppo gli Esperi Eroi, sotto l'insegna
Di Rubicon passaro i begli inuitti
Huomin feri, e robusti, che per degna
Lode sur sempre a la milizia scrutti;
Questi di là doue imperioso regna
Il Ren, sacendo al mar lontan tragitti,
Fino a Garona han seggio grato, e nido;
E sin u's'ange il mar con rauco strido.

Due mila son, sono altrettanti quelli,
Che'l Gallico Terren ministra, & arma,
Vsciti da Cittá, Ville, e Castelli,
Cui più, che'l ferro animo inuitto gl'arma:
Lassar costor gl'ampij paesi, e belli,
Oue d'acqua hor si gonsia, hor si disarma,
Il superbo Rodan, Senna, e Druenza
Con gl'altri, ch'han dal mar vital semenza.

Segue la gente poi, che altera alberga
Tra Garona, il mar d'Anglia, e l'Oceano,
E doue il Pirineo l'immense terga
Erge sprezzando il paludoso piano;
Son due mila guerrier, che scettro, e verga
Dato han di toro al Nauarrese Arbano,
Huom, che in canuta età ne l'armi esperio
Il giouinil valor vince di merto.

Hor se ne vien de la milizia il fiore
Sotto a la scorta del Roman Rosmondo,
Più di questa di pregio, e di valore
Schiera non hebbe, e non conobbe il mondo;
A cui da che gli vscì del campo suore,
Regge Druante l'honorato pondo
Di lui fratello, oue natura, ed arte
Scolpiro a gara in vn Cupido, e Marte.

Dugento

Dugento son, sur già trecento prima,
Che l'empia Inuidia gl'infettasse l'alme,
E gli rodesse il cor con fredda lima,
Torcendo ognun da l'honorate salme:
Gente ardita, e seroce oltre ogni stima
Nata a gli acquisti di samose palme,
Sebran folgori in guerra, han vista, e moto
D'infausta morte, e suon di terremoto.

D'Aquilea, di Sauona, e di Tiferno,
Di Sutri antica, d'Alba, e di Calcide,
Di Falisca, e d'Ardea lo Stuol superno
Accoltò, e scelto su da genti side;
Taccia l'antico secolo, e'l moderno,
E chi lodó Giasone, e'l Greco Alcide,
Taccin l'Argiue trombe, e'l suon canoro
D'Orseo, che fora nulla appo costoro.

In questa guisa le feroci genti
Si dimostraro al souran Duce armati,
Nè tanti frondimai gl'orridi venti
Scosser da' monti al suo rigor gelati:
Nè tante stille d'acque ampi torrenti
Versar scesi da lor tra colli, e prati
Quante sur queste, a cui sotto a le piante
Trema la terra immota, e l'onda errante.

Viste il Duce Roman l'inuitte torme
Sotto si bella forma a lui mostrarse,
Giubilò di letizia a quel conforme,
Che in Grecia cinto di tant'armi apparse;
E s'onqua disegnò di fermar l'orme
Re la Città nemica, bor n'arse, bor n'alse,
Mill'anni pargli ogn'hor volger la fronte
Al muro opposto, e tesser morti, ed onte.

Ma il non veder tornato a la sua schiera L'inuitto Eroe neruo, e vigor del campo, Quel che dianzi parti con la guerriera, Che di Fiesole vscì menando vampo; Frena del suo desio la voglia altera, E sa noioso al gran disegno inciampo, Che senza il braccio del garzon sourano Stima lo ssorzo altrui fallace, e vano. Onde per far di tal mancanza emenda,
E ricondur l'Eroe bramato a l'oste,
Fa sì, che'l gran Brimarte il camin préde Cercandolo per valli, e selue ascoste:
Macon frequenza tal, che al campo il réda Pria, che alla gran Città la gente accoste, Quel no indugia, e prende arme, e destriero, E'l camin segna, ond'ei parti primiero.

Intanto il Rè de l'assediate mura
Visto'l disegno, l'apparecchio, e i moti
Sente nel dubbio cor mortal paura
De' congiunti vicini, e de' remoti;
Teme de la gran donna a cui la cura
Diede d'vscir di là tra' campi ignoti,
Teme di sè, che senzalei si troua,
E senza i figli a far l'vltima proua.

Veduto hauea da le merlate cime
Ogni moto di quella, ogni successo
Il giorno auanti, e quanto essa sublime
Era restata al marzial progresso;
Sapea che Armonte suo da l'arte a l'ime
Parti era sceso a la gran donna appresso,
E che col gran Rosmondo aspra contesa
Da non la torr'à gioco hauea già presa.

Sapea, com'ella dietro al fiernemico
Atutto corso hauea mosso il cauallo,
E che per calle, o per sentiero oblico
Seguitato l'hauea lontan dal vallo;
E come ardenti, e l'vno, e l'altro amico
Dilei, senza curar duro internallo,
Scorti da rouinosa, e cieca guida,
Seguitata l'hauean per strada insida.

Tanto in parte veduto, e in parte detto
Gl'era stato da quei, che vscir con ella,
Che s'eron già sotto al'amico tetto
Tràtti colà de la Città rubella;
E condotti cattiui entro al ristretto
1 prigionier, ch'essa leuò di sella,
Attendendo ansiosi il suo ritorno
Se non la sera, almeno al far del giorno.

Ma nè quel poscia, nè quell'altro ancora
Veggion venir, che gli apporti speranza,
Onde sdegno, e dolore ange, e diuora
Il cor del Rène la rinchiusa stanza;
Hora il sospetto l'ange, bor l'auualora;
Ferocità di cor, che in lui s'auanza,
Paue, e spera in vn punto, e in dubbia lance
Libra speme, e timor con meste guance.

Come legno tal'hor, che presso al porto Agitato da' venti, mesto arriua,
Ch'hor tra l'onde sommerso, so hor risorto
Guarda tremante la bramata riua:
O qual Pastor tra dense nebbie absorto,
Cui de l'amato gregge il guardo priua,
Teme di quello in vn dubbio, e seroce,
Pauenta i lupi con terribil voce.

In questo graue stato il grande Ircano,
Pur si conforta, se ben tal'hor langue,
E'l muro inalza, empieudo il voto, e'l vano,
E'l vulgo incita a le ferite, e al sangue;
Sembra hor Leon superbo, hor Orso insano,
Hor Tigre, & hor di Libia orribil'angue,
Sgrida, e conforta i suoi, minaccia, e prega,
E i vanti andati, e le promesse spiega.

Ma non per questo il buon Latin s'arresta
Di preparar le macchine, e gl'armari,
Se ben rimira ogni nemica testa
Drizzare incontro a lui schermi, e ripari:
Le Catapulte, e le trauate appresta,
Dandone il nobil pondo a' suoi più cari,
Incarra gl'Arieti, acconcia, e scote
De le gran Torri le volubil rote.

Fiefole antica in vn bel monte siede
D'altezza assai sublime, a cui d'intorno
Pende vn gran precipizio, oue si vede
Erger l'eccelse chiome al faggio a l'orno;
Un vago colle indi s'inalza, e riede
Verso colà doue a lei spunta il giorno.
D'vguale altezza, onde da' lieti monti
Scendon rinchiusi, in lei tranquilli sonti.

Dal canto onde Aquilon surgendo spira Tra chiuse rupi il bel Mugnone ondeggia, Che mormorando l'erto colle aggira Portando vita à l'assetata greggia: Oue al bel suon di boschereccialira Danzan le Ninse ogn'hor tra verde seggia, Van l'alme Muse à corre i lor tesori, Tra selue, e prati, e i sonti de gli allori.

Di triplicate mura intorno cinta

La potente Città si troua, in cui

Surge ampia piazza d'alte moli auuinta,

Quasi teatro in mezo a' cerchi sui;

Và la Rocca fortisima, e distinta

Per breue spazio da Palazzi altrui,

Nel più sublime grado, oue ampia loggia

Il Rè riceue, e la gran corte alloggia.

Questa di baluardi, e di trincere
Coronata, e di merlialtera sorge,
Spettacolo di macchine, e di schiere,
D'arme, d'armati, oue il valor si scorge;
Nonhà luogo di lei, ch' à l'ire altere
Ceda, nè debol parte vi risorge
In cui possa il nemico a' furti intento
Applicar fraude, ò bellico strumento.

Iui son per nutrir caualli, e fanti
Biade, purissime onde, e paglie, e grani,
Già ricolte da quei molt'anni auanti
Per far del fier nemico i pensier vani;
Sonui mulini à cui gl'Austri volanti
Gonsian le vele, e con ordigni strani
Tritan girando il natural frumento
Con graui moli, e fanno ogn'huom contéto.

Ne può da parte alcuna il Roman Duce Fuor che dal colle opposto, darli assalto, Iui dunque ogni macchina conduce, E lo sforzo del campo tira a l'alto; Che vuol come Rosmondo in lui s'adduce Far col rischio comun l'ultimo appalto, Perche con ogni forza il muro opposto O rompere, o morirui esso hà disposto.

Hor

Hor mentre con spianate appresta i calli,

E gli argini rispinge ver le mura,

E sa tra le rotture, e gl'internalli

Tirar piante, aspre selci, e terra dura;

E santi accomodar, Duci, e canalli,

Arcieri, ed armi con mirabil cura,

Tutto di polne asperso vn messo giunge,

Che con triste nonelle il cor li punge.

Egli auuiso portò, che il gran nemico Del Fiesolano Rèmaggior sigliuolo, Venia repente per sentier oblico Famoso condottier d'auuerso stuolo; E che di Roma, e de l'Imperio antico Nemica turba tratta hauea dal polo, Con cui lungo il Danubio era già sorto Da vigilanti, e caute guide scorto.

Narrò, che di Nouergia Huomini, ed armi Di Gotia, e di Filandia accolti hauea, E che finlà da gli vltimi Biarmi Turba feroce dietro a se traea; Turbe, che a strano suon d'infernal carmi Moue a sua posta ogni tempesta rea, Orribil ne l'aspetto, empia, e bestiale Di cor ferigno, ogn'hor dedito al male.

A cui ne sforzo di guerrieri armati,
Ne diluuio di nembi, o di tempeste,
Ne strepito mortal d'ascosì aguati
Nascer può mai, che l suo grā corso arreste:
Consuman col passar torrenti, e prati,
Ardon co i suochilor selue, e soreste;
Ne cosa v'e, che al suo suror resista,
Ch'ogni cor teme à sì terribil vista.

A cosi strano auuiso il capitano
Turbossi alquanto, e girò intorno i guardi,
Poi ne l'aspetto del drappel Romano
Saldi gl'assisse, e sembrar lance, e dardi,
Dardi, che al ferro richiamar la mano,
E gl'animi, e'l valor de' più gagliardi,
Ciascun brama litigio, e non pauenta,
Nè per veder periglio il passo allenta.

Grida, e freme la turba, arme, arme, e moue Gli affetti, e'l cor, ma gli pon freno à piede, Brama, e s'infiamma à le bramose proue, Nè troua luogo, e guerra annuzia, echiedes Vuol correre à le mura ardita, e doue Lo straniero nemico armato riede, Facendo in vn de l'vno, e l'altro strage Con fera mostra di tremenda image.

Rumoreggia il gran campo, e i condottieri Di lui gridan biasmando il nuouo indugio, Sottosopra caualli, armi, e guerrieri Van desiando sar mortal pertugio; Spingon Cesare a guerra i consiglieri Pria, che giunga al Tiranno altro resugio, Ond'egti l'ordinanze appresta, e gira Versola gran Città gl'occhi, e la mira.

Fa del possente esercito, ch'ei guida
Tripartite falange, ein ogni torma
Pon cauto vn Capitano in cui consida
De l'ampie schiere ordinator, la forma;
Doppo in disparte il venturiero annida,
E di quanto dee fare appien l'informa,
Poi le consulte de l'armate genti
Sceglie, e destina a bellici strumenti.

Era già il sol trascorso al mar'd' Atlante, E la notte il suo manto ritogliea, E scintillando a par nel suo leuante Ogni lucida stella risorgea:
Quando l'Oste Latin drizzó le piante Verso il muro vicin, che innanzi hauea Con diluuio di Torri, e di Castella Serrando i passi in questa parte, e in quella

Posta al suo luogo ogni munita Torre,

Acconci i palchi, e gli arieti duri,

E drizzati gl'ordigni, oue comporre

Possin le scale, e circondati i muri;

Fa da' messaggi alle gran turbe imporre,

Che per fin che la notte il mondo oscuri,

Ciascun sotto l'insegna al destinato

Luogo, sempre si stia con l'arme a lato.

Che

Che vuol rott'ogn'indugio al giorno chi aro Mouere il campo a far l'estrema proua, Indi ad esso fondar nuouo riparo Per sicurarsi d'ogn'insidia nuoua,

Fuggila notte, e con bel raggio à pare Sorfe il gran Duce, e coraggioso à proua, Corse al muro nemico, e sero assalto S'incominciò da insanguinar lo smalte.

## Fine del Canto Secondo:





#### CANTO TERZO.

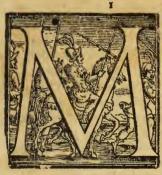

IRTILLA in tanto al Ciel notturno, efofco,

Lungi da l'Oste il sier nemico segue,

Nè val per arrestarla incolto bosco,

Nè da lei ricercar paci, nè tregue : Fugge il miser Dragutte il mortal tos co Del furor d'essa, e perche si dilegue (po Sprona in fretta il destrier, che per suo scam Fido adiutor, non cura morte, ó inciampo.

Come tal'hor là ne l'Ercinia selua
Segue la Tigre Caprio snello, o Damma,
Che quanto più da lei mesto s'inselua,
Tant'essa al ratto suo suggir s'insiamma;
Al fin l'aggiunge inserocita belua
Dilaniandol co i déti a dramma, a dramma
Tal Dragutte sembrò, tal sembròlei
Di lui nemica, e de' suo modi rei.

Tra sconcertate rupi in chiuso calle
Al sin lo giunse dopo lunga strada,
Doue pe i sianchi, e per le curue spalle
Gl'immerse cento volte, e più la spada;
Stillò di sangue il corpo, e ne la valle
Corse, bagnando l'erbe, e la rugiada,
Cadde il meschin tutto trasitto, e l'alma
Fuggì, lassando la sua fragil salma.

Sfogata l'ira, e intepidito il sangue,
Che gli bollì nel cor, la gran donzella
Visto il nemico sopra l'erba esangue
Rimise il ferro, e racconciossi in sella;
E per tornar doue ristretta langue
Dal Roman Duce la Città rubella,
E doue il gran Rosmondo, e'l fero Armote
Dianzi lassati hauea, voltò la fronte.

Ma l'orror de la notte, e del sentiero
Il torto auuolgimento, e i lunghi giri,
Turban del bel disegno il moto altero,
E s'oppongon contrari a' suoi desiri:
Errò sin che la notte il manto nero
Tenne, ingombrando il ciel d'aspri sospiri,
Accusando souente il suo surore.
Ch'habbia nel bel pensier percosso amere.
Lo sdegno

Lo sdegno ahimè dicea dal vago oggetto M'hatolta, che m'ergea tra gioco, e riso, E col chiaror del suo lucente aspetto Ogn'aspro duol rendea da me diviso; Deh perche sdegno in me più che diletto Potè tormi dal sol del vago viso, Se quel viuo, splendor, che sorge in lui E tal, che può smorzar gli sdegni altrui.

Se le presenta in questo il gran periglio,
In cui l'amato ben lassato hauea
Per la pugna crudel, che contro il figlio,
Del Fiesolano Rè pur dianzi ardea;
Sà la forza d'Armonte, e lo scompiglio,
Che de' lor bei disegni fatto hauea,
Sà i moti della sorte, e quanto vani
Sieno i disegni, e gl'ardimenti humani.

E se ben sà, che'l suo Rosmondo è tale,
Che al suo valore ogni valor soggiace,
Non per questo il timor manco l'assale,
Nè quieta il cor, che Amor temer la face:
Chi punto ha il sen da l'amoroso strale
Scusa non cape mai, benche verace,
Non ha chi scacci in lui noiosa cura
Essetto alcun, che Amor non ha misura.

Per questo più s'affligge, e si tormenta La bella donna, e tutta notte sprona, E'l segnato sentier di trouar tenta, Poi tutta in preda al caso s'abbandona; Nè mai stanca si posa, o s'addormenta, Nè a l'amato destrier, nè a sè perdona, Trauersa boschi, e solitarie valli, Nè la pon ritener deserti calli.

Cerua è simile a lei, che fonte, o stagno
Cerchi aßetata in valle adusta, ò in monte,
Là ve siume non sia fonte, o rigagno
Da smorzar dolce le sue voglie pronte;
Erra gemendo, e col suo rauco lagno
Ingombra il bosco ergédo al ciel la fronte,
Antro, o speco non è, non è cauerna
Que non sfoghi la sua voglia interna.

L'Aurora intanto i rugiadosi albori
Sparir facea portando il nuouo giorno,
E la schiera immortal de' vaghi siori
Il colle, e'l prato sea di pompe adorno:
Sorgeano a carolar Ninse, e Pastori,
E scoprian le lor cime il saggio, e l'orno,
A l'hor che sciolta da notturni inganni
Fè la gran donna tregua con gl'affanni.

Si vidde a lo spuntar del nuouo lume
Ampie campagne, e vaghi boschi auante,
E in riua si trouò d'vn vago siume,
Che al mar correa superbo, e mormorante,
Là doue Ninsa, o boschereccio nume
Non si scorgeua a l'hor tra l'onda errante,
Ma solitari Augelli, Aure, e Sirene
D'armonia dolce hauean le riue piene.

Quiui a l'ombra trouò d'vn verde Ontano Donna nel volto, e ne gl'affetti mesta, Che a la guancia tenea l'eburnea mano, Sopra la qual reggea la bionda testa; Era di vago aspetto, e sour humano, Cinta di ricca, e preziosa vesta, E quasi Aurora, che bel prato imperle Traea da gl'occhi rugiadose perle.

Piangea così dirottamente, e tanto
Versaua humor nel delicato seno,
Che non ne versò tanto in riua al Zanto
La mesta Ecuba al ciel fosco, e sereno:
Giunta la gran guerriera ad essa a canto,
La salutò sciolto a la lingua il freno,
E col soaue suon de' detti poi
Le chiese la cagion de' pianti suoi.

Essainalzando da la terra i lumi
Al cortese parlar così rispose,
Gentil guerrier, perch'io da gl'occhi siumi
Versi nel sen di queste riue ombrose,
Non t'ammirar; che barbaro costume
Fa le mie guance meste, e rugiadose,
E sorte iniqua, e rea, d'Amor nemica
Fa che'l mio piato ogn'hor la terra implica.

E se non

E se non t'aggrauasse l'ascoltarmi

Caso vdiresti degno di pietade,

Caso da sar stillar di pianto i marmi,

E l'inferno sgombrar di crudeltade;

Replica l'altra a lei, che puoi tu farmi

Grazia maggior, che in quest'erme cotrade

Oue smarrito son, contarmi cosa

Consorme al desir mio mesta, e dogliosa.

Disse, e frenò il destrier, porgendo al volto
La bellissima destra, e intenta udilla,
Essa in bel uelo hauendo prima accolto
Il molle pianto, ch'entro al sen gli stilla;
Così prese à narrar; Signor che volto
Sei per vdir la sorte empia d'Armilla,
E le corse fortune, e i lunghi pianti,
Che a quanti vnqua ne sur passaro innanti.

Figlia fui d'Arigeo Principe saggio
D'un bel castel, che in riua à l'Arbia siede
Poco lungi di quà uerso il bel raggio,
Che in Oriente rosseguar si uede:
Ero de l'età mia nel uago Maggio
Quando Amor pose in mè sua regia sede,
E d'un gentil Guerrier che in corte hauea
Doppo lungo contrasto mi fe rea.

Ida non uidde mai, Pafo, e Cefifo
Più bel di questo, che'l mio pensier cole,
Hauca Marte ne' membri, Amor nel uiso,
Vener nel petto, e ne' begl'occhi il Sole:
Per questo dal mio seno il cor diuiso
Mai sempre sù, nè me ne dolse, ò duole
Se ben sù poi con inselice sine
Ogni nostro sperar morti, e rouine.

Questo gentil Garzon d'andar conforme Tenne con l'andar mio congiunto il petto, Nè per mirar beltà tra varie forme Fuor del mio volto, mai prese diletto; Crebbe l'ardor, che in petto altier non dor-E si fe scala à più sicuro oggetto, (me, Nudrendone ne i cor feruente face Guida inselice di pensier tenace. Sentita ardermi tutta fei disegno
Di consenso de' miei torlo per sposo;
E con'esso comun l'hauere, e'l Regno
Far con la vita, e'l pensiero amoroso;
Gli dico vn dì, che prezioso pegno
Haurà de l'amor suo, s'egli zeloso
Tenterà con buon mezzi, e con leggiadre
Maniere d'impetrarmi in moglie al padre.

Esso, che altro pensier nel cor non tenne Giamai, nè desiò più dolce stato, Rotti tutti gl'indugi, al fatto venne Credendo essere a lui, come a me grato; Indi à par col fauor, pratiche tenne Di gran poter, per sar sè, e mè beato, Ma poco li giouar, che'l padre mio Trouò tutto contrario al suo desio.

Proposto hauea di maritarmi à Aronte Vnico figlio de l'Etrusco Albano, Che vn Castello tenea nel vicin monte, Del qual'esso era Duce, e Castellano; D'honor sublime, e di ricchezze conte A par di qual su mai Lazio, o Toscano, A cui richezza sca pompa, e decoro Più che'l dominio assai d'argento, e d'oro.

Questo intender gli feo, soggiunse ancora
Che'l maritaggio già conchiuso s'era,
E che far si douea breue dimora
A far del suo desio la voglia intera:
Pasò la Notte, e la seguente Aurora
Hebbe l'amante mio la nuoua vera
De la sua morte da color che in vano (no.
Posto haueano in suo prò l'occhio, e la ma-

Fù da risposta tal trasitta l'alma

Del misero Clorindo, e inciso il Core,
Così hauea nome quel, che amica palma

Sperò portar del suo pudico amore:
Ne su d'Alcide mai l'immensa salma
Graue così, nè di maggior terrore

Nostro domo da lui, quanto su quella

Repulsa al pensier suo, grauosa, e sella.

Vistosi

Vistosi escluso il miserello, in preda
A la disperazion tutto si lassa,
E senza, ch'io gli parli, o pur che'l veda,
Si veste l'arme, e suor dei ponte passa:
Fugge il Castello, e mè sua dolce preda
Senza l'aspetto suo caduca, e bassa,
Disposto ho di morire, o di fartanto,
Che mora Aronte cagion del suo pianto.

In questo mezzo il Genitor mio trama
Col grande Alban le desiate nozze,
E vuol per contentar sua interna brama,
Ch'io mal mio grado vnsimil tosco ighiozze
Nèper mostrarmi ogn'hor doléte, e grama
Far posso, che'l voler suo mai si sgozze,
Così sisso nel cor s'hauea, che moglie
Fusti di quel che non curò mie doglie.

Venner gl'imbasciator del nuono amico
A terminar gl'infelici Imenei,
One s'ordì con doloroso intrico
L'orribil tela de' miei lunghi omei;
E'l padre mio d'ogni mio ben nemico
Conchiuse il patto, onde'l mio cor perdei,
E destino lo sposalizio, e prese
Tempo al comodo suo di spazio vn mese.

Nel qual tempo, chi sà, che cosa è Amore
Può giudicar qual fusse la mia vita,
Trouandomi lontan dal mio signore
Con cui tenni mai sempre l'alma vnita;
E correndo pericolo maggiore
Di perder lui senza sperarne aita,
Se ben sisso nel petto hauea, che innante
Volea morir, che darmi ad altro amante.

Disposta era con laccio, ò con releno
Troncare il nodo a cui l'alma s'appende, s
Pria, che locar nel mio verginal seno
Foco più bel di quel che l'arde, e incende;
Sciogliere audace a la vergogna il freno,
Che lungi dal mio ben mesta mi rende,
Sopportar mille morti, e mille affanni
Auanti, che a mè stessa ordir tal danni.

Fei con secreti mesti, e lettre intanto
Ricercar di Clorindo in ogni riua,
Perch'egli sin ponesse al slebil pianto,
Che per la via de gl'occhi il cor m'apriua;
Ne di saper di lui mai si die vanto
Nuoua, o vestigio alcun persona viua,
Onde disperazion, pianto, e paura
Fero entro al pensier mio mortal congiura.

Dannata à morte, et al che à laccio il collo Già porga, e mesto al suo morir s'inuie, Oue per dar di sè l'oltimo crollo Disperatutte al suo scampar le vie; Tale il cor mio d'ogni sperar satollo, Sol cerca il sin de l'aspre doglie mie, E tra la turba de le morti immensa Scegliendo và quella, ch'elegger pensa.

Soggiunge intanto l'odiofo giorno
Dal ciel presisso a l'aspre mie rouine,
Rel qual far si douea tra bel soggiorno
Le nozze mie con miserabil sine:
Se'n vien lo sposo d'aurei fregi adorno
Al mio Castello pria, che'l dì s'inchine,
Con vaga compagnia d'armata gente,
E sa intimar le nozze al mio parente.

Fù Aronte a l'hor con lieto grido accolto
Dal padre mio tra splendida famiglia,
E si conchiuse il marital diporto
Nelo spuntar de l'altra alba vermiglia;
Passò la notte, e già nel lucid'orto
Hauean posta a Piroo l'aurata briglia,
L'hore nunzie del di chiamando il sole
A portar vita a la terrestre mole.

Quando tutto di timpani, e di trombe
L'aer sonò rinuigorito, e chiaro,
Al cui tenor da le riposte tombe
Ecco alternò con suon canoro, e raro;
Ed à quel suon che par che'l ciel rimbombe
L'addormentate turbe si destaro,
E corse in piazza à vary rescrittente
Ad bonorarmi hauean rolta la mente.

Sipre-

Si preparano d gara archi, e colonne,
E giochi s'apparecchiano, e piaceri,
Uengano allegri in lei fanciulli, e donne,
E con pompa immortal Duci, e guerrieri;
Oue in leggiadri aspetti, e ricche gonne
Fan di sè mostra a' nobil Caualieri,
Gioisce ogn'alma, io sol m'assliggo, e piago,
E nel consuso petto il dolor frango.

Già raccolte le turbe, e già comparso
Era lo Sposo in militar sembiante,
Già in ogni mensa hauea la copia sparso
Cibo, e licor dolcissimo, e stillante;
Et io spinta da forza in seggio scarso
Sedea non lungi a l'odiato amante,
A l'hor, che cinto d'arme in vista altero
Entrar si uidde in piazza un grã guerriero.

Sedea sopra vn destrier cinto di maglia,
Ferocissimo in uista, e pien d'orrore,
E come quel, cui par che nulla caglia,
La propria vita, il debito, e l'honore;
Ssidò senza rispetto a la battaglia
Armonte, e ogni suo pronto disensore,
E'l disse in guisa tal, che parue il Tempio
Aprir di lano à portar morte, e scempio.

Soggiunse, e la cagion, che à far tal cosa Lo spingea, gli spiego con breui note, Dicendo, che di lui la nuoua sposa Senza la morte sua goder non puote; E che à lui pria, che ad esso l'amorosa Donna la sede sua promise in dote, E ch'era preparato à sostenere Col ferro in man le sue proposte uere.

Fur simil detti vna facella ardente
Al cor del nuouo amante, e così dura
Querela, che infiammarsi l'alma sente,
Nè più la vita, che la morte cura;
Freme quasi atro uento, e batte il dente,
Chiedendo à tutta voce l'armatura,
Sì come quel, ch'era d'animo grande,
Robusto, ardito, e di sorze ammirande.

Il gran Principe Alban, che a la presenza
Col figlio si trouò del nuouo intrigo,
Senza pigliar dal padre mio licenza
Corre a l'arme, e s'accinge al fier gastigo;
Si drizza ogni guerrier senza temenza
Facendo a lo stranier confuso rigo,
Van le mense sossopra, e l'empia turba
Tumultuando ogn'ordine perturba.

Il peregrin guerrier temendo il crudo
Pensier non gli sortisca se più tarda,
Sfodra il brando, e porgendo il duro scudo
Al'armi opposte a lui si mette in guarda;
E vibra con tant'arte il ferro ignudo,
Che apre la calca in guisa di bombarda,
E mal grado d'ogn'altro Aronte incontra,
Che tutto ira, e suror gli venia contra.

Di mille colpi gid rimbomba il cielo
Da le man fulminanti di costoro,
Passa per l'osta a' circostanti il gelo
V dendo il suon del tragico lauoro,
Van l'armi in pezzi, e versa il carnal velo
D'Aronte il sangue, e già per più d'vn foro
Se'n sugge l'alma pallida, e tremante,
Lassando il corpo del mal nato amante;

Nèla turba foltissima, e feroce,
Nèdel padre il valor, nè il gran periglio
Poter sì far, che a la tartarea foce
Non passasse quel dì l'alma del figlio:
Nè che'l gran Caualier, che tanto nuoce
Fuor non vscisse del mortale artiglio,
Morto il nemico, e fatta strage orrenda
D'huomini, e d'armi, e de l'ingiuria eméda.

Se'n va colmo di fangue, e di spauento
Il gran Campion poi ch'ha fornital'opra,
Lassandone feriti più di cento,
Oltre il misero Aronte, ognun sossopra:
Qualturbine confuso, e sero vento,
Che in densa selua ogni sua sorza adopra,
Suelle, tronca, e rouina Aceri, e Cerri,
E sanno i suror suoi per mille ferri.

A sife-

Asì fero spettacolo, e sì graue,
Il padre mio restò stupido, e muto,
E come quel che maggior cose paue
Corso per l'arme in piazza era venuto;
Quando l'irato Alban, che nel cor'haue
Aspro dolor, gia stotto diuenuto
Per la morte d'Aronte, e pe'l fuggito
V ccisor, si pensò d'esser tradito.

E si crebbe il sospetto, che repente
Col Brando in man verso'l mio padre corse,
Che guardando il pericolo euidente
Del disegno di lui punto s'accorse;
Miz giunto il crudo tutto d'ira ardente
Così satto nel sen colpo le porse,
Che gli passò tra costa, e costa il tergo,
E scacciò l'alma sua dal dolce albergo.

Nè questo le bastò, che tutto rabbia,
Tutto suror, mena la spada in giro,
E nel vulgo s'auuenta, e sa la sabbia
Colmar di pianto, e di mortal sospiro;
Incita a l'ira i suoi, nè vuol che s'habbia
Pieta d'alcun così fatto, e deliro,
Fugge la plebe imbelle, e in alto ascende,
E con dardi, e con pietre si disende.

Segue Alban da lo sdegno, e da la strana
Furia guidato, e ch'io sia presa, grida,
Che vuol sipra di me la rabbia insana
Tutta ssogar, precipitoso, e l'ira;
Nè punto su la sua domanda vana,
Ch'io, ch'à lo scampo hauea volta la mira,
Vistomi estinto il padre al mio palaggio
Ero suggita dal presente oltraggio.

Iui da turba armata, e violente
Fui presa, e ricondotta auanti a lui,
Che inserocito, e del mio sangue ardente
Mi riseruò por tender lacci altrui;
Nè giouó lassa mè, che l'innocente
Pensier mostrasse, perche posta sui
Prigion del sier Tiranno in chiuso loco
Fin che venisse il dì del mortal gioco.

Prefisso il giorno fu , che per le mani Del Carnefice rio morir douesse, Intanto esso il Castello, e' terrazzani Da' suoi seguito , vinse , e sottomesse : E genti assai chiamò da luoghi strani A lui congiunte, e quelle in guardia messe, Fortificando a suo poter le mura , Che hauea del peregrin guerrier paura .

Esso attende più dì, che ne la rete Venga da mè tirato, a dar di petto, Per poter disfogar l'auida sete Di sangue al viuo fonte del suo petto; Rè sar potè già mai sue voglie liete Fin che viuo sentì l'amat'oggetto, Freme precipitoso intanto, e smania Da le surie agitato, e da l'insania.

Sorgiunge in questo il dì, che a la mia morte'
S'era presisso, e già la mano hauca
Stesa il Ministro in mè fra le ritorte
Funi, attorcendo la mia vita rea;
Quando Clorindo mio senz'altre scorte
Comparue in piazza, ou'io morte attendea,
E in presenza di tutti al fero Albano
Di voler sauellar, cennò con mano.

A piedi era, senz'arme, a cui su fatto
Largo, ond'ei se'n passò dal sier Tiranno,
E chiese al morir mio vital riscatto,
Torcendo tutta in sè la colpa, e'l danno:
Con dirgli, quel son'io, che tolsi ratto
Al siglio tuo la vita, io mè condanno,
Come reo nel supplizio, e non vo' mai,
Ch'altri s' vsurpi i miei debiti guai.

Chiti spinse a tal fatto, e che disegno
Fù il tuo persido, e ruo far tale eccesso
Disse il Tiranno? ei replicò, lo sdegno,
Sdegno d'Amor, che m'hanea'l core oppres
Egli, che più purgato, e raro ingegno (so;
Souente ha vinto, e al suo poter sommesso,
Replica l'altro, hor un paterno amore
Farà l'emenda del tuo pazzo errore.

Misero

Miser'oggetto, a queste note i lumi
Mesti riuolgo, e à mè richiamo l'alma,
Che pe'l sentier di morte a' negri fiumi
Se'n suggia scarsa de l'humana salma;
E dico à lui; Deh perche più rassumi
Torméti al morir mio? che maggior palma
Cerchi da morte tù, s'io, che la vita
Son di te stesso, sò da te partita?

Basta, basta la mia per render paga
L'iniqua voglia del Tiranno ingiusto,
Basta'l mio capo a far sua mente vaga
Tor con la vita in vn dal mortal busto:
Asì strano spettacolo s'indraga
Viè più, che mai l'empio pensier vetusto,
E guardando colui, che'i siglio vecise
S'allegra, e d'ira auuampa in varie guise.

Impone a l'hor che'l giouin preso sia,

E incarcerato in luogo orrido, e mesto;

E ch'io suor del Castel per strana via

Uada raminga in bando aspro, e sunesto,

Così da duri lacci, ond'ero pria

Auuinta, cinto sù Clorindo, e presto

Tra tenace prigion, ceppi, e catene

Inuolto, e spenta al mio morir la spene.

Iui con duro cambio esso rimase
Prigionier del Tiranno entro al mio nido,
Et io sui suor da le paterne case
Cacciata in bando dal nemico insido;
Oue disperazion mi persuase
Consigliera fallace, in ogni lido
Cercar pietosa al mio Clorindo aita,
Pria, che romper lo stame a la mia vita.

Hò tentate mill'arti, e mille modi

Per fidi messi, e per secreti amici:
Di fare al bel prigion rompere i nodi,
Che potrian rotti far miei dì felici;
'Nè son giouate mai lusinghe, o frodi
Contro l'astuzie de' crudel nemici,
Ed hoggi appunto è il dì, ch'egli al suplizio
Condur si dee con mortal precipizio.

Corsi sei giorni son daldì, che preso
Fù il misero garzone, e'l reo dannato,
E tra poch'hore deu'essere appeso
Fuor del Castello, al luogo deputato;
Ond'io, che hò prenamente il tutto inteso,
Guidata ahimè dal mio funeste sato,
Disperata son giunta à questa sponda
Per sinir la mia vita in seno a l'onda.

Quì da pianto interrotta, e da sospiri
Finì la donna il tragico successo,
E le lacrime sue con larghi giri
Cadean da gli occhi al sen mesto, e dimesso;
Mirtilla punta al suon di quei martiri
L'assicurò con giuramento espresso,
Ch'essa le daria libero il suo Amante,
Pur che la guidi ou'è la turba errante.

Come potrai, disse la donna, solo
Quel liberar senzamorir tu ancora,
Lassa, lassada parte il flebil duolo,
Replica l'altra, e non facciam dimora;
Che se fusse con lui tutto lo stuolo,
Che à Troia mirar se l'oltima aurora;
Non partirò pria, che tutti non habbia
Mandati morti à insanguinar la sabbia.

Tu non poteui ritrouar migliore
Scampo del mio per adempir tua voglia,
Indi toltala in groppa al corridore,
L'arma di speme, e di timor la spoglia:
Nè molta strada fan, ch'alto rumore
Senton non lungi vscir colmo di doglia,
Poi veggion di lontan l'empio drappello
Venir col prigionier suor del castello.

L'hauean sopra vn grā carro assiso, e intorno Gl'eran due masnadier col ferro ardente, Che per sare al meschin l'vltimo scorno Nel foco lo tenean d'ardor lucente, Sorge non lungi al suneral soggiorno L'aspro ordigno di morte, in cui repente Douean da ferri pria lacero, e guasto Farlo d'ingordi augei terribil pasto.

C 2 Eran

Eran le porte, e le merlate cime
Tutte coperte a l'hor d'huomini, e d'armi,
Sopra cui si vedea d'ognun' sublime
Il sier Tiranno torreggiar tra i marmi:
E caui Bronzi con suneste rime
S'ascoltauan sonar lugubri carmi,
Quando Mirtilla ascosa in chiuso loco
Prima la Donna corse al sero gioco.

A tutto corso il corridor declina
Col serro ignudo in man verso la gente
Quella, che sar deuea mortal rapina
Del sangue illustre del guerrier dolente:
Fulgor non portò mai strage, e rouina
Maggior di questa, ò rapido torrente
Tra solti boschi, e seminati campi,
Quanto costci, che par che'l tutto auuampi.

Nel primo', che incontrò la spada immerse Per sino à l elsa, indi la trasse, e giunse Il secondo, à cui larga a l'Alma aperse Fenestra tal che più non si raggiunse: Al terzo poi mandó rotte, e disperse Le membra sì, ch'ogni vigor n'emunse, Leuò poscia dal quarto il capo netto, E'l quinto al suol mandò trasitto al petto.

Fur volte verso lei cent'aste, e ronche
Da ministri trattate del Tiranno;
Ma tutte in terra dissipate, e tronche
Restar tra i lor signor con doppio danno;
Molti n'andar con gambe, e braccia moche
Auanti al Rè del sempiterno affanno,
Altri col petto in varie guise inciso,
Altri col Teschio dal busto diviso.

Plastre non ritrouò, corazze, o scudi, Che resister potessero al suo sdegno, Ch'erano d'arme la più parte ignudi Fuor che di spade, e di ferrato legno: Tal che pote la donna i pensier crudi Sfogare a pieno, e farli stare al segno, Mandandoli suggendo à tutto corso Verso la Terra à domandar soccorso. A l'improuiso assalto, al non pensato
Comparir del fortissimo guerriero,
Arde di sdegno il sier Tiranno irato,
E più crudo diuenta, e più seuero:
Comanda in fretta, ch'ogni Duce armato
Esca del chiuso contro il Caualiero,
E che sia preso, e prigionier condutto
A riportar di tal missatto il frutto.

In questo mezzo la gran donna scioglie
I duri lacci, e'l buon prigion dislega,
E illeso giù dal tristo carro il toglie
Confortandol che rapido la segua:
Quel s'erge ratto, e da la terra coglie
Lucida spada, e con lei si dilegua,
Gl'esce dietro il tumulto de la gente,
Dacui sonar la terra, e'l ciel si sente.

Già de' fuggenti a l'incuruate spalle
Presso, e'l tumulto, e'l minacciar feroce,
Disse Mirtilla à lui, giù ne la valle
Scendi mentr'io caccio la turba atroce:
Nè spauentar perche sicuro calle
Farò col ferro in lei, che sì ne nuoce,
Risponde l'altro, innanzi, che fuggire
Vo' vincer teco il gioco, o ver morire.

E se ben disarmato, e suor di sella Nul a pauento, hauendo te consorte, Nè soffrir potrò mai, che la rubella Turba per saluar mè doni d tè morte: Intanto il suon de la mortal procella Viè più s'auanza, e per vie chiuse, e torte Tenta gl'incliti Eroi recarsi in mezzo, Per sargli vdir di morte aspro ribrezzo.

Gira Mirtilla il fier cauallo, e rota

La graue spada, e coglie in frote Arnaldo,
Che auanti à tutti era per strada ignota
Giunto soura vn destrier possente, e baldo:
Scende il tagliente acciar tra gota, e gota,
Nè troua intoppo à si gran forza saldo,
Che faccia sì che dipartito il volto
Non cada, e penda da le spalle accolto.

Clorin-

Clorindo anch'ei verso Ranier s'auuenta,
Che corre per gittarle vn laccio al collo,
E la spada ch'ei colse violenta
Vibra, e l'induce à dar l'vltimo crollo;
Poscia mirando in lui la vita spenta,
Per render meglio il suo desir satollo,
D'vsbergo, e d'elmo in fretta lo disarma,
E'l capo, e'l tergo baldanzoso s'arma.

Indi corre al destrier, da cui si sciolse'
Pur diazi Arnaldo, e'l ricco arcion li preme
Poscia verso Mirtilla il passo volse
Per vincer seco, o morir seco insieme:
Ella in quel punto à più di venti tolse
Col serro il moto, e le parole estreme,
E in vn punto di mezzo al primo cerchio
Si trae, schiuando cauta il gran souerchio.

Lupo è simile à lei, cui folta schiera
Di latranti Mastin dieno la caccia,
Ch'hor sugge, hor uolge co sébianza altera
Verso i riuali suoi l'orribil faccia;
E col batter de' denti, e con la sera
Vista in vn punto gli ributta, e scaccia,
Baian da lungi quei, mirando il suolo
Tinto del sangue de l'amico stuolo.

Cresce de' Caualieri, e de' pedoni
Ogn'hor la calca, accrescendo spauento;
Gira Mirtilla il ferro, e forti, e buoni
Manda estinti di sella al pauimento:
Gli altri rincalza, e sa sentir gli sproni
Al suo destrier, che più leggier del vento
Va verso il bosco, dal garzon seguita
A cui saluata hauea dianzi la vita.

Hauria quel giorno memorabil proue
Fatte di quelle turbe in quel contorno,
E reso eterno a le memorie nuoue
Un così noto, e memorabil giorno:
Ma sì degno rispetto boggi la moue
A far con fretta al suo cammin ritorno,
Che non curò per saluar l'altrui vita
Far paragon di sua sorza infinita.

Ella temea, che resistendo al pondo,
E graue intoppo del drappello armato
Gli susse il buon guerrier tolto dal mondo,
Che dianzi hauea dal gran suror saluato:
E che la donna, che con cor giocondo
Lungi attendea da lei l'amante amato
Trouata susse, e ricondotta in mano
Con gran periglio del Tiranno insano.

Per questo a tutto corso il destrier punge.
Verso la, ue pur dianzi ascose quella,
E col giouin Clorindo à luogo giunge.
Ou essa attende a tremante, e bella:
Vista dal sido suo, la destra aggiunge.
A la sua destra, e se l'adatta in sella,
E via caualca innanzi a la grandiua.
Per sentier sosco, e sconosciuta riua.

Noné la turba à seguitar gia lenta
I due guerrier, se ben dubbia, e tremante
Hauendo d spese sue la violenta
Strage mirata del campione errante:
Ingombra il denso bosco, e giunger tenta
Gli armati Eroi tra l'intricate piante,
Ma sù vano il desso, che'l folto loco
Arrestar sè ciascun dal mortal gioco.

Essi per boschi incogniti, e lontani
Vancaualcando, e quei lassonsi à tergo,
Che come stanchi dalla caccia i cani
Tornan dogliosi al gia lasciato albergo:
Quei se ne van per luoghi incolti, e strani
Chiusi tra l'ombre, come in acqua il mergo,
E lungi da perigli, e da i rumori
Saluan se stessi in quei seluaggi orrori.

Errar quel giorno fin che tutto spenti
Furo i raggi del sol da l'ombra bruna,
Ma nel suggir de' suoi splendor lucenti,
E surta in rece lor l'argentea Luna:
Sentir cani abbaiar, muggire armenti
Non molto lungi oue il sentier s'imbruna,
Verso cui rolser gl'occhi, e i passi pronti
Finche al bramato ouil si uidder giunti.

Fer

Fer l'improuiso lampeggiar di quelle Insolite armi sbigottir la torma De' buon custodi de la greggia imbelle, Si che segnar per porsi in fuga l'orma; Ma l'assicura la guerriera, e delle Lor peregrine voglie a pien l'informa, Indi gli prega, che grato riposo Gli dien la notte in quel sentier'ombroso.

Assicurati i semplici guardiani Corrono vfficiosi a' Caualieri, Altri prendon le Staffe, altri le mani Danno a le briglie, e tengano i destrieri; Altri con atti, oltre a l'vsato humani Traggono l'armi a' peregrin guerrieri, Ein rozzi seggi assisi, bumil dispensa Gli fan di latte a la seluaggia mensa.

Mensa forse più amabile, e più rara, E più gioconda, che dar possa il mondo, In cui pascendo se, la mente impara La vera vita, e schiua il graue pondo; Qui man ferigna di Tiranno auara Velen no mesce, altrui mandando al fondo, Non v'ha ingordigia luogo, o finto ingano, Ma sol pace, e quiete eterno scanno.

In van per lei turbar s'ange, e s'affanna Voglia peruersa, o repentin furore, Che in lei la mente a nutricar di manna Spinge vn'istinto grato, vn vero amore; Auarizia non può, che'l senso inganna Turbar la pace del dinin fauore, Ma nuouo zelo, e godimento eterno Colmano i petti ogn'hor d'affetto interno.

Restò supito il giouinetto quando Vidde l'aspetto de la gran guerriera, E doppia merauiglia hebbe guardando, E conoscendo a pien, che femin'era; E che per le sue man da mortal bando Ei s'inuolò tra la nemica schiera, E che mercè del suo valor saluata S'era la vita a la sua donna amata.

E se lodata, e riverita prima L'bauea di cor che donna la mirasse, Hor l'accarezza, e quasi Dea sublima, 'Ne soffrir può che in cortesia'l trapase: Se gli offre schiauo, e fa di lei più stima, Che de la vita, cui da morte traße Armilla ancor non sà trouar più degno Cabio d'Amor, che offrirle il core in pegno.

Son tanto intenti ad bonorar Mirtilla Con ogni affetto i due felici Amanti, Che l'amorosa, e feruida fauilla, Premonne' pettilor sì calda innanti; E se ben dentro a l'alme arde, e scintilla Fiamma uiuace ond'pscir morte, e pianti, Han sì fisso il pensier d'amore in ella, Che oblian del proprio la comun facella.

Bramano a gara amhi sapere il nome Di lei, d'ogni lor ben fonte, e radice, Per sempre hauer nel cor chi vinte, e dome Habbia le forze de la turba vitrice; Essa cortese, non patria, o cognome Narra, ma solo il nome suo le dice, E bastò questo sol, che'l resto poi Sparso era da gli Esperi, a' Regni Eoi.

Domanda intanto al pastoral drappello Essa contezza di quelle contrade, E doue à girne al Fiesolan'ostello Fusser più dritte, e più sicure strade: Che vuol come il mattin fa il mondo bello Colà trouarsi tra l'amiche spade, Ma troppo al desir suo risponde vano L'effetto, e troppo è il suo desir lontano.

Udi, che vagabonda hauea trascorso Presso a sessanta miglia di terreno, E che a le falde del montano dorso Era, ch'Etruria tien gioiosa in seno: Monte, che fa con quei souran concorso Ch'ha più superbo il giogo; un mote ameno Che d'ombre ricco, e d'altre cose belle Tenta col uerde crin palpar le stelle.

Poiche

Poi che pasciuti sur d'esca soaue,

E spenta d'onda l'importuna sete,
Si diero al sonno macilente, e graue,
Chi sotto vn Faggio, e chi sotto vn' Abete:
Il che à gli amanti, cui più il cor non paue
Comodo sù di sar lor voglie liete,
E con notturni, e placidi Imenei
Dar dolce cambio a' lor passati omei.

Fù quella notte à lor soaue quanto
Alcun'altra già mai da lor prouata:
Ma poi che d'oro il crin, di perle il manto
Il Sol mostrò da la magion stellata:
Al dolcissimo suon di slebil canto
Surse Mirtilla, e la coppia beata,
E ripigliando in fretta armi, e destrieri,
Tornar contenti a' peregrin sentieri.

Nè fur sì tosto de la valle vsciti,
Che incontrar cinto d'ornamento altero
Huom, che sembrana da lontani liti
Venir trottando à guisa di corriero:
Che giunto auanți a dua guerrieri arditi
Gl'interrogò del più dritto sentiero,
E pe'l camin cortese compagnia
Gli offerse far per la noiosa via.

Domandato da quei donde il viaggio
Ratto volgea per quei deserti oscuri,
Rispose lor, ch'era vn Roman messaggio
Volto per girne a' Fiesolani muri;
Serenò tosto a l'hor Mirtilla il raggio,
E con quel s'inuiò con piè sicuri,
Che fatto duce lor, tra riui, e fonti,
Al fin gli trasse oltre à gli Ermeti monti.

Questi era di Zambardo vn sinto messo Di quelli, che traea dal tetro Auerno, Che per sar di Pluton l'ordin commesso Chiamato à l'opre hauea tutto l'Inferno; Giunto il vago drappel nel bosco spesso, Graue strepito vdì sonare alterno, Al cui romor corsa Mirtilla; cosa Se gli se incontra orrenda, e spauentosà. Vidde iui giunta il suo Rosmondo affronte D'huom, ch'haue cento smisurate braccia, Era gigante uso à seguir pe'l monte Feroci Belue, e dare altrui la caccia: Tenea cinquanta in pugno à ferir pronte Mazze serrate, e con terribil faccia Il buon guerriero hauca ridotto à tale, Che più sorza, e virtu nulla gli vale.

Egli sopra il destrier dal fulminante Colpir del fero, e formidabil mostro, Qual dal' vgna d'Astor colomba errante. Si ritraea uerso un seluaggio chiostro: Mentre da cento colpi minacciante Il seguia ratto pe'l sentier dimostro, Tal'hor volgeasi il seguitato, e in vano Percotea del sellone hor braccia, hor mano.

In van lo percotea, perche d'irsuto
Cuoio era cinto naturale, e duro,
Che da' colpi d'altrui l'alto, e membruto
Corpo rendea d'ogni stagion sicuro;
Visto il periglio la donzella, aiuto
Dar vuole à quel, ma se le oppone vn muro
A mezzo il corso di massiccia pietra,
Che da lo scampo del suo ben l'arretra.

Freme di sdegno al'hor l'inuitta diua,

E riman di stupor vinta, e consusa,
Indi mirando sè d'ogni ben priua,

Amore à vn tempo, e la sua sorte accusa;
S'aggira intorno, e mentre i spirti arriua,
Scorge nel muro vn'ampia palla schiusa,
E dentro ad essa il gemito, e'l rimbombo
Ode il colpir del sier gigante, e'l rombo.

Sente la voce poi del fido amico,
Che'l nome alterna, e aiuto le dimanda,
E per vscir del periglioso intrico
Mesta s'affligge, e alui si raccomanda;
Ingombra essa col pie l'vscio nemico,
Entro si chiude poi da l'altra banda,
E in folto bosco la riserra, e sugge
Da lei l'oggetto, che l'incauta strugge.

Suanisce

Suanisce il pianto, e'l colpeggiar seroce
Del sier gigante, e si dilegua l'ombra,
L'ombra verso di lui che'l cor le coce,
E'l mesto petto di timor gl'ingombra:
Sente ciò satto, un'inselice voce,
Che in sì satte note il cor gl'adombra,
Questo è carcer d'Amore v' si dimora
In pianto estremo sino à l'vltim'hora.

Disperata si volge, e si raggira
Al fero accento la donzella ardita,
E l'eccelsa muraglia intorno mira,
Che turba altrui la bramata partita;
Vede, ch'essa il gran monte intorno aggira
Senza in essa mirar scala, ò salita,
E che con la sua cima si distende
Così sublime, che col ciel contende.

Scorge la selua di confuso intrigo
Tutta aggruppata, oue vn'error s'auuolge,
Di strada satta in tortuoso rigo,
Che mille volte in vn's aggira, e volge;
In cui parle ascoltar mortal gastigo,
Che in graue pena ogni suo ben riuolge,
E di strano clamor concento alterno
Quasi traslato qu's fusse l'Inferno.

Nè doue nasca, ò doue formi il suono
L'amarisimo pianto non comprende,
Nè sà che far, nè men che dir, che sono
Larue queste al suo cortroppo tremende:
Lampeggiar dentro al sen si sente il tuono,
E'l terremoto sì, che colmo il rende,
Di spauentoso orror, cui tanto abbonda,
Che sa tremargli il cor qual mobil fronda.

Mille orribil fantasme mira, e sente
L'occhio, e le addita al core, e'l core al senso
Il senso poi ne intorbida la mente,
Figurandole intorno vn nugol denso;
Nugol, che trassormato in ghiaccio algete
Tutto gl'ingobra il sen d'orrore immenso,
Che serpendo per tutto rende scossa
In lei d'ardor la mente, i sensi, e l'ossa.

Da così fatto gielo ingombra, lassa Il mesto luogo, e'in altra parte riede, Oue vn bel sonte mormorando passa Bagnando a' tronchi il tortuoso piede; Limpida è l'onda tal ch'entra, e trapassa In essa il guardo, e' suoi secreti vede, Chiamando il gusto auidamente al molle Argento suo, che tra bei sior s'estolle.

Surge vno scritto in vna selce viua,
Che in tai note à le uiste si dichiara,
Chi bee di questa fortunatariua
L'ottusamente d'ogni duol rischiara;
E in questo Inserno ampia letizia auuiua,
In cui godendo à ben gioir s'impara,
Fugge dal sen, mercè del suo licore,
Il tristo affanno, il conceputo orrore.

Legge Mirtilla i dolci verfi, e scorge
In lor, larue, fantasme, e sogni erranti,
E da le strane nouità s'accorge,
Ch'ogni loro apparenza opra è d'incanti;
Ma per far simil proua a l'onda porge
L'auide labra, e smorza in petto i pianti,
Che scacciando dal sen l'auida sete
Sente la mente in vn tussarsi in Lete.

Fugge dal petto suo mestizia, e pianto,
E cresce il riso, e gl'egri spirti alleggia;
Se l'ossre di Sirena il dolce canto,
Al cui lieto tenor l'aura vezzeggia;
La selua, che pur dianzi il verde manto
Squalido hauea, d'un bel color verdeggia,
Mormora il riuo, e con l'erbette i siori
Scherzan chiamado al suo gioir gl'Amori.

Con l'incantato humor la donna bebbe
Del tempo andato vn tenebros'oblio,
Che così stranamente in lei s'accrebbe,
Che mandò in bando ogni primier desio;
Nè voglia più d'amor, nè desire hebbe
D'honor mondan, ch'in lei si sè restio,
Nè men curò più ricercar quel uago
Guerriero amante, che inuololli il Mago.
La destra

La destra dianzi à nobil'opre intenta Torpe hor tra le delizie, e tra i piaceri, Ne più l'arme trastar, ne fugar tenta, Come dianzi solea Duci, e guerrieri;

In lei quel raro spirto s'addormenta, Che prima sea sì chiari i suoi pensieri, Manca l'ardor, s'intepidisce il sangue, E nele viue sibre il vigor langue.

# Fine del Canto Terzo.



#### CANTO QVARTO.



ENTRE costei tra le delizie inuolta

Passa, e tral'ozio neghittosa vita,

Rosmondo inuitto, entro la selua folta

Segue la traccia da lei dianzi ordita:
Ma per sì stran sentiero il destrier volta,
Che in vn perde se stesso, e la sua vita,
E lontan dal camin da lei segnato,
Esce in solingo, e inconosciuto lato.

Come leurier, che la fugace belua
Habbia persa di vista intorta via,
Scorre di giù, di sù tutta la selua,
Poi torna al luogo, oue la vidde pria;
Nè trouandola più, ratto s'inselua,
E gemendo di doglia si disuia,
Rosmodo è tal, che in quel notturno orrore
Si troua inuolto in così basso errore.

Nè più d'Armonte, ò di Mirtilla sente Lo strepitoso calpestio veloce, Nè in quel confus'orror d'humana gente Ascoltar sà basso concento, e voce; Freme d'immensa doglia, e'l cor si sente Trasigger dal martir, che l'ange, e nuoce, Amore, e Gelosia, Timore, e Speme (me. Glisanno entro al pensier gran guerra insie

Teme, che Armonte, l'orgoglioso s'habbia
Toltala donna, e dietro se guidata,
E ch'essa volentier seguito l'habbia,
Schernendo lui, che l'hà di core amata;
Questo sospetto il cor le punge, e arrabbia,
E tanto nel pensier s'ange, e dilata,
Che auuelena la mente, e l petto insiamma
De l'inclito garzon con doppia siamma.

Qual se à feruido incendio esca s'aggiunge, Acceso in piaggia, ò in altro aprico loco, L'alimentato ardor tant'alto giunge, Che tenta vnirsi a la region del soco; Così fatto dolor l'anima punge Del giouinetto, che non troua loco, S'aggira intorno, e'l sen di pianto irriga, E nel consuso error viè più s'intriga.

Non

Non sa dou'egli sia, perciò che'l bosco
Da mille torte strade era segnato,
El'orror de la notte, e'l sentier sosco
Poscia il rendean più sosco, e più intrigato:
Ond'ei, ch'era da duce insano, e losco
Senza consiglio entro al suo sen guidato,
Giua precipitoso à tutto corso,
Nè à se ponea, nè al suo destriero il morso.

Intanto il Sol de la magion lucente
Traea la fronte d'aurei raggi ornata,
E dal vago balcon de l'Oridnte
Surgea d'aure immortal schiera beata;
Indi al dolce tenor del rino algente
Si suegliaua à cantar la schiera alata,
Quando il nobil garzon d'amor compunto
A la sponda d'vn rio si trouò giunto.

Hauea il suo letto a l'hor tranquillo, e largo,
E gonfio d'onda rilucente, e pura,
E bel nembo di fior nel verde margo
Spargea ricca di pompe a l'hor Natura:
Inuitauano à placido letargo
De le vaghe armonie dolce congiura,
Facean l'aure soaui vn tal tenore,
Che parea l'onda dir qui nacque Amore.

Splendea di là dal siumicello vn muro,
Fabricato di marmi alteri, e regi,
Che cingeua vn giardin con piè sicuro
Seminato di piante, e sonti egregi;
Nel cui centro surgea d'argento puro
Sparso di gemme, e di più ricchi fregi
Vn Palazzo, il più bello, e'l più giocondo
Di quanti mai n'habbia veduti il mondo,

Ne la sponda del rio tra i siori, cl'erba.

Oue più l'onda cerulea s'inlinsa,

Sedea di vago aspetto, e d'anni acerba,

Cantando vn'amorosa, e vaga Ninsa;

Con sì dolce armonia, che disacerba

L'assanno altrui, mentre la chiara linsa

Le sa grato tenore, e gli elementi

S'inchinan lieti a' suoi soaui accenti.

Giouani amanti disse, ecco il riposo
De' vostri affanni, e de le vestre pene,
Quì nel bel sen di questo riuo ondoso
Sceso dal ciel, riposto è il vostro bene;
Quì gode ogn'alma in piacere amoroso,
Mentre cantan di lei Cigni, e Sirene,
Quì traslata è d'Amor la cuna, e'l nido,
E v'han le grazie, e'l riso albergo sido.

Quiui il pianto suanisce, e'l duol si perde, E vi nasce il riposo, e l'allegrezza, La vecchiezza s'estingue, e si rinuerde Ogn'hor l'età tra giouenil bellezza; Quì d'ogni tempo altrui l'April sa uerde Il vago colle, e'l crudo Inserno sprezza, Spunta eterna la rosa, e nel suo stelo Muore, e rinasce ogn'hor, pompa del cielo.

Dunque a' vostri riposi altra quiete
Non cercate, che in questa ombrosa riua;
Inquesta, che può far felici, e liete
Le menti vostre a suon d'aura visiua;
Tende il tempo a beltà confusa rete,
E'di vaghezza, e di splendor la priua,
Questa il tempo soggioga, e doma gl'anni
E defrauda del mondo i sinti inganni.

Canta, elungo il ruscel, trai sior passeggia, E quelli, e l'erbe in rusconsonde, e mesce, E ne sa fregi al crin, che a l'aura ondeggia Indi si tussa in quel, qual mergo, o pesce; Mira il guerrier la boschereccia reggia, E nouello desso nel cor gli cresce, Poi rago d'altre nouità, seconda Gli spirti, e surge altier ne l'altra sponda.

Ou'ei preme il terren lieta germoglia
L'odorifera erbetta, e'l fior vermiglio,
Fà di smeraldo ogn'arboscel la foglia,
Spunta la rosa, e inuigorisce il giglio;
Passa occupando la marmorea soglia
De l'aurea porta, a l'hor d'Areta il figlio,
Areta, che à Guscardo il graa guerriero
Già lo produsse in riua al Tebro altero.

Non cost tosto entro a l'ostel fiorito

Per vaghissima entrata egli peruenne,
Che di Donzelle vn bel Drappel gradito
Lieto, e concorde auanti a lui se'n vennes:
Queste con grato, & amoroso inuito
Lo salutar, mentre'l Destrier gli tenne
Un giouane gentil, che a la sembienza,
Parea di quei della celeste stanza.

Al'accoglienze graziose, e care
De le vaghe angiolette, e del bel paggio
Smonta Rosmondo, e per l'erbette rare
Verso il bel tetto a piè prese il uiaggio;
Mentre gl'augei; tra l'aure, e'l mormorare
Del bel sonte saccanuezzoso Maggio,
E l'estiuo color misto, e temprato
Coi Zesiri rendean quel ciel piú grato.

Era quadro il giardin dal muro cinto,
Chio dissi dianzi oue per cento strade
Al regio albergo dal boschetto auuinto
Si giua u'lieta, ogni delizia cade:
Era da l'ampia fabrica distinto
Il muro illustre, e le uerdi contrade,
E d'un uago pratel si sea ghirlanda,
Che siorito il cingea per ogni banda.

Quante le strade son, tante il bel tetto
Porte tenea nel prezioso albergo,
Per cui nel uago ostel fatto a diletto
Si poggiaua, lassando il bosco a tergo:
Daua una sala altrui grato ricetto
Cinta d'altre magioni il petto, e'l tergo
In cui stanzaua ogn'hor letizia, e riso,
E sean quasi concordi un paradiso.

Nel più dritto sentier, per la più bella
Porta passò il guerrier ne l'aurea loggia,
Là doue giunto altra gentil Donzella
Troud uestita di più nobil foggia:
Qual se a l'aprir de la diurna stella
L'aer notturno di splendor s'inroggia,
E'l mondo illustra, tal nuouo sereno
Gli uscian da gl'occhi, e dal uezzoso seno.

Gl'ondeggiaua il bel crin d'oro lucente Giù per le spalle, e per l'eburnea gola, Oue un monil di bei Piropi ardente Gli discendea nel sen fino alla stola: E da l'arcato ciglio risplendente Lampo sorgea, che'l cor da petti inuola, E tra bei labbri oue ridean le rose Nuouo tesor sorgea di perle ascose.

Tra le Neui del seno ardente face
Inuisibil da gl'occhi s'ascondea,
Che con feruido lampo, e con viuace
Foco per via del gnardo i petti ardea;
Spiraua dalla bocca aura rapace,
Che i semplicetti cor dal sen togliea,
E nel petto di gigli, e di viole
Gli distillaua a' rai del suo bel sole.

Tra i uari oggetti che uagheggia il cielo
Non è di questo il più raro, e gentile,
Cipro non uidde mai, Sparta nè Delo
Lume maggior nè'l cantò lingua,ò stile:
Hauea Vener nel uolto, Amor nel uelo,
E ne le luci un uezzosetto Aprile,
De le grazie il drappel mostraua in grébo,
Oue piouea di uiue faci un nembo.

Costei uisto il guereier, con lieta fronte
Le parlò in guisa tal doppo il saluto;
Otù, che sei d'ogni delizia al fonte
Per dritte uie gentil garzon uenuto:
Qui contentar potrai tue uoglie pronte
D'ogni diletto, e dar largo tributo
Al tuo desir di gloriosa uita,
A cui natura lieta ogn'alma inuita.

Qui doue spunta eterno il secol d'oro
Da le uiste sparito de' mortali,
Haurai d'ogni passato duol ristoro,
E condirai col ben gli andati mali:
Faranno a tè felici ampio decoro
D'ogni tempo gli amori, ergendo l'ali,
E d'ardor soauissimo, e di gioia
Colmo trarrai dal sen mestizia, e noia.

In que-

In questo amabil sito à vn parto nasce
Il siore, e'l frutto, e spunta, e si matura,
E nel morir de l'vn, l'altro rinasce,
E con tal uariare eterno dura:
Di cui l'auida uoglia ogn'hor si pasce
Tra il mormorio de' fonti, e la uerdura,
Oue armonia soaue il senso lega,
Che bel Coro di Cigni alterna, e spiega.

Quì menerai beato i giorni, e gl'anni Lungi da mesti pianti, e da le noie, Là doue non potran mortali affanni Turbarti il ben de l'apprestate gioie; Né sarà più, che co' suoi sinti inganni Il falso mondo tualetizia ingoie, Ma sarà ben, che vn godimento eterno Scacci dal petto tuo l'ardore, e'l uerno.

Cotanto disse, indi auuentò da i guardi Nel uiril sen del giouine feroce, Mille miste d'amor saette, e dardi, E siamma, che rouente il cor li coce; Nè sur cinquanta ancelle à portar tardi Finito il suon de la gioconda uoce, Cibi soaui, e prezioso humore Stillato in uasi per le man d'Amore.

Il giouinetto à sì cortest inuiti
De la serua d'Amor gentil famiglia,
Piega benigno i suoi pensier graditi,
Et al uoler di lei pronto s'appiglia;
S'asside à mensa mentre tra i fioriti
Arbori, il colle, e'l bel pratel s'ingiglia,
E in quel che'l gusto il cibo, e'l uin riceue,
Face d'Amor temprata in Lete beue.

Era questo del Mago vn sinto ing anno, Scelto a l'insidie del guerrier tra mille, Tra mille, che n'hauea per strage, e danno Fare al campion de le romane ville; Che del uoler di lui fero Tiranno La Maga, che nomata era Cesille, Di lui siglia, e d'V ria del Mar Nerea Pe'l giouine inuescar mandata bauea.

Cefille era costei, che di Rosmondo
Legato hà il cor con disusati modi,
E in tetro orror d'ogni miseria insondo
Tiratol cieco tra menzogne, e frodi:
Ne merauiglia e già, che al senso immondo
Ei si supponga inuolto in vary nodi,
S'opra e d'incanto, e non del suo volere
Il vaneggiar tra uezzi, e trail piacere.

Restò, gustato il cibo, l'intelletto
De l'inuitto guerrier smorto, e sopito,
E tra le gioie immerso, e tra'l diletto
Si se di quel giardin Duce, e romito;
Nè più desia mirar di sangue insetto
Per la sua destra la campagna, e'llito,
Nè più Mirtilla intensamente adora,
Ma neghittoso l'ombre osserua, e l'ora.

Qual'huom, che in graue sonno inuolto, miri In sogno, ò larua, ò più terribil cosa, Che risuegliato poi dal duol respiri Cui sea la mente sua mesta, e dogliosa: Torna al vital diletto, e quei sospiri, Che vidde in sogno rimembrar non osa, Tal'è Rosmondo, che'l passato oblia, E lo stato presente ama, e desia.

Tra cibi immerso, e tra piacer uezzoso
Gode il garzon la leggiadretta Diua,
E tra lasciui sguardi, & amoroso
Ragionamento, maggior siamma auuiua:
Era de l'aurea stanza il più pomposo
Chiostro, ch'altri la uista al senso apriua,
Di sigure contesto, oue il pensiero
Se stesso inganna, e l'assimiglia al uero.

Il Dio de l'arme iui si mira inuolto
Con la Madre d'Amortra dura rete,
Che giunto seno, a seno, e nolto, à uolto
Godan concordi un'amoroso Lete:
Indi poi gioue in grembo à Danae accolto
Smorzar d'Amor l'inestinguibil sete,
E in un punto saziar l'ingorde brame
A lei de l'oro, à sè d'Amor la same.

Mirafi

Mirasi Febo in donna trassformato
Per tesser fraude d'Orcano a la prole,
E con essa fruir lieto, e beato
Col sol del suo bel raggio vu'altro sole;
E tra nodi d'amor cinto, e legato
Godere Alcide la bramata Iole,
Cangiata l'arme in gonna, e tolto il suso
Con la conocchia, e volto à più vil'uso.

Indi colà ne le Spartane sponde
Il bel Pastor di Frigia si scorgea
Goaer gl'auori, e l'auree treccie bionde
Di quella, per cui il mondo dianzi ardea;
E tra l'arene lucide, e gioconde
Peleo, e la Dina Teti si vedea
Dar moto, e vita al somo Eroe, ch'à Troia
Portò con l'arme in man cotanta noia.

Tra le figlie ancor lui di Nicomede
Cinto di nastro, e gonna feminile,
Hor l' vna, hor l'altra indi goder si vede,
E traer vita neghittosa, e vile;
Fruir Teseo le non concesse prede
Cinto dal Mar con disusato stile,
Tolte à Cretense Rè, pria morto, e vinto
L'insame Mostro, e sposo il Laberinto.

E Giasone il gran Greco, e'l Trace Orfeo
Un con Medea, l'altro con Euridice,
L'inuitto Macedone, e'l fier Tideo,
E seco unito il Teban Polinice;
E lui, che su dimille colpe reo
Pretendendo di far quel che non lice,
E ne la grotta Enea, ne l'antro Vlisse
Con Circe, che al suo corso il moto indisse.

Vaneggiar tra gli, scherzi, e folli amori Si vedean poscia mille inuitti Eroi, Che suegliati nel sen gli estinti ardori, Godeano al simmo sol de' raggi suoi: Queste sur siamme a gl'inuescati cuori De' nuoui amanti, che si crebber poi, Che nel mirar concordi i rari oggetti, Doppiaro a l'alme lor gioie, e diletti. Mentre il guerrier con la diletta amante Gusta col cibo vn neghittoso oblio, Il gran Brimarte suor del campo errante Di lui cercar già mai non è restio; Moue di quà, di là l'audaci piante Tutto insiammato d'immortal desio, E quasi tutto il Fiesolan contorno Sol per lui ritrouar, cerca in vn giorno.

Gl'impinma il piè gran volontà di lui
Trouar del Roman campo argine, e spoda,
Che per vn giorno non s'arresta, ó dui
Di cercar l'ime valli, i monti, e l'onda:
Nè sossirir può, che'l sol de' gesti sui
Vn picciol punto, vn picciol neo nasconda,
E così l'ama, che di cor desia
In lui mirar quanto per sè vorria.

Ne domanda per tutto à chiunque vede,
Nè può trouar di lui contezza vera,
Sprona affrettado al buon destriero il piede
Senza arrestarlo da mattina à sera;
Passa l'Arbia, e l'Ombro più uolte u' crede
Trouarlo, e mai l'alto pensier dispera,
Città non v'è, non v'è villa, ò Castello,
Ou'èi non cerchi, ò bost hereccio Ostello.

Costeggia il monte Armita verso il lago
Di Volsena, ou'è il ciel temprato, e puro,
Oue il samoso, e inesorabil Mago
Chiude Mirtilla errante in satal muro;
Caualca ver la Chiana, oue l'immago
Vede del Laberinto, in cui sicuro
Tenne il Tesor già Porsena, e lo Scettro,
Mentre il crin coronò d'oro, e d'elettro.

Indi il gran Transimen soggiunge, doue Cadde il Roman per le man d'Aniballe, Quando sur fatte le samose proue, Che disangue ingöbrar gl'antri, e le valle: Al sin verso il gran mote il pensier moue, Che s'erge al ciel con le neuose spalle, Oue il prosondo Auerno l'onde stilla Presso a l'ostel de la Cumea Sibilla.

Era in

Era in quel tempo assai famoso il grido
Della Cumea, non sol per quei contorni,
Mà ne l'Etrusco, e ne l'Esperio Lido
Hauea fatti suoi di di gloria adorni:
E dal suo ricco, e cauernoso nido
De l'huomo i fausti, e gl'infelici giorni
Prediceua, e del ciel gl'alti secreti
Sapea, gl'influssi, e'l girar de' Pianeti.

E dal giorno fatal che i due gemelli
Cinser di mura la Città di Marte,
Essa hebbe à cor sempre i Romani Osielli,
E de' suoi sommi Eroi prese la parte,
E co i spirtitrattò del ciel rubelli
L'illustri Imprese lor; pingendo in carte,
E in tela, e in marmi gl'onorati moti
De' gran figli del Tebro, e de' Nepoti.

Da costei si pensò d'hauer notizia
Di Rosmondo Brimarte, e'l monte ascese,
Oue d'antri, e di rupi sè douizia
Natura a gl'habitanti del paese:
Occupò l'antro al sin con gran letizia
Il Caualier, poi ch'esser quello intese
Da non viste fantasme, e negri spirti,
Ch'eran nel bosco a l'hor tra lauri, e mirti.

Nel penetrar de l'orribil cauerna
Mille intricate vie mirando scorse,
E mille voci vscir da parte interna
Udì, mentre l'orecchie à gl'antri porse:
De le quali vna orribilmente alterna,
Che da l'impresa la sua mente torse,
Quà non entri nissuno, il qual non habbia
Modo d' rscir da l'intricata gabbia.

Dedal fè l'opra, ei la dissolue, e lega,

Ne ad altri mai non lo concesse il fato,

Se non se in quanto al suo voler si piega

La Diua, che vi tien seggio beato:

Questo vdito il guerrier supplice prega,

Che'l notturno sentier gli sia mostrato,

Che vuole in prò del Reman sangue vdire

Cosa da lei, di che Roma hà desire.

Al nome amato a l'h or tacquero intenti I tumultosi spirti, e'l suon si sparse Per l'aer negro, e sur gli sdegni spenti, Che l'ira inferuorita dianzi l'arse: Indi al guerrier con amorosi accenti Pria salutato vna donzella apparse, Cui l'introdusse per via torta, e breue A la gran Reggia, che la Dea riceue.

Nel passar de la grotta vn suon repente Sentono d'onda distillata, e pura, Che sciolta in ampio, e rapido torrente, Accogliea tra quei chiostri a l'hor natura: Di cui poi ratta il siume, e'l rio corrente Formaua, e'l sonte con giusta misura, Mandandogli à nutrir tra'l caldo, e'l gelo 'De le piante, e de l'erbe il verde stelo.

Quì de' tranquilli, e cristallini fonti
Mirar potean le merauiglie eterne,
Di quantene stillar superbi monti
Per antri opachi, e fluuide cauerne:
E de' metalli, e de' fior vaghi, e conti
Formati in sen di queste chiostre interne,
Con la copia immortal d'ambre, e cristalli
Di bei Piropi, e color persi, e gialli.

Vede il guerrier per quei recessi ascosi
Varı effetti del Ciel, vari disegni,
E come nasca in quei sentieri ombrosi,
Chi spesso inghiotte le Cittadi, e Regni:
E tal'hor fuor de' chiostri cauernosi
Pone d sua voglia al mar le mete, e' segni
Mentre hor con gran voragine'l diserra,
Et hor ne caui centri l'onde serra.

Scorre meraniglioso il gran Latino
Dietro à la guida sua la cieca via
Finche sbrigati dal torto camino
Giungon colà, doue giunger desia:
Scorge a l'vscir de l'antro vn cristallino
Ciel, far nouella, e music'armonia,
E'in colti boschetti adorno vn vago
Mondo con nuoua, e disusata imago.

Ve'l Ciel

V'èl ciel ridente, e la stagion gioconda L'aura viuace, e verdeggiante il colle, Corre d'ambrosia, e di rugiada l'onda, E di perle vezzeggia il prato molle; Stilla di manna tremula ogni fronda, E di mel rugiadoso il fior s'estolle, Cantan versi gli augei soaui, e lieti Métre Amor tende a i cor lacciuoli, e reti.

Saltan tra l'erbe verdi, e fior tranquilli Lasciui Daini, e timorose Lepri, Mentre grata armonia canori grilli Fancon soaue suontra sonti, e vepri: E con terso tenor de' dolci strilli, Ecco alterna tra mirti, e tra ginepri, Suona l'aer viuace, e i sensi appaga, E sà del suo tenor la mente vaga.

Surge merauigliosa in sen de' prati,
Che d'ogni intorno il verde Aprile insiora
La nobil Reggia, oue tra seggi aurati
La fortunata donna ogn'hor dimora:
E tra l'apriche piagge, e colli amati
Mena contenta il mese, il giorno, e l'hora,
Disuelando di Dio gli eterni arcani
Con sottil sillogismi a' sensi humani.

Era de' verdi lauri in ogni foglia
Scritto per mandi lei qualche secreto
Di quei, che nel vestir l'humana spoglia
In dote ottenne d'al Pastor d'Ameto:
Ogni muro, ogni pietra, & ogni soglia,
Ogni nodoso tronco, ogn'antro lieto,
Ragionauan per lei de l'opre eterne
Fatte in prò nostro da le man superne.

Non così tosto il pio guerrier le piante Pose ne l'aurea soglia del Palaggio, Che la gran donna ad incontrar l'errante Giouine venne, e'l salutò col raggio; Poi conmaniere graziose, e sante, E con parlar sublime, e pensier saggio, Gli disse, Febo hà pur predetto il uero

Più giorni son, che'l tuo fatal camino Lieta aspettai, nè fallì la speranza In me, di quanto il gran pensier diuino Presisse sù ne la celeste stanza; E perche sò, che'l guerrier peregrino' Cerchi, ch'hor lieto uaneggiando stanza, Tra chiusi incanti, haurai da me rimedio Di ricondurlo al destinato assedio.

Gran cose vdrai da me, vientene hor dentro

I riposar ne la mia ricca cella,
Indi presol' per man, passar per entro
La vaga chiostra in ampia parte, e bella;
Era questa vna sala, à cui nel centro
Surgea fregiato il crin d'aurea facella,
La bella Imago del Solar Pianeta
In ampia base à guisa d'alta meta.

Di verde alloro hauea la fronte ornata Il simulacro del signor di Delo, E nella destra mancetra dorata, Con cui muoue a cantar gl'Orbi del Cielo: D'vn bel Turcasso ancor la spalla ornata Ricco, e munito di uolante telo; E profetico spirto in foschi carmi Spirar sentiasi ogn'hor da muti marmi.

La uenerabil Profetessa, il caro
Guerrier fatto con lei sedere a mensa
Di uino, e cibo prezioso, e raro
Gli se gran copia a l'onorata mensa:
Indi appagato il senso, seco a paro
Si leuò lieta, e d'alto zelo accensa,
A scoprir cominciò l'occulte cose,
Che saran sin che gira il cicl samose,

Prima del gran Rosmondo i chiari fregi Scoprì, che uscir deuean da gesti suoi, E come dal suo sonte, e Duci, e Regi Surger deueano, e fortunati Eroi, A cuidal ciel mille trionsi, e pregi Ne gli Esperici Regni, e ne gl Eoi Eran promessi, e con divin tesoro Mille palme, e virtù cinte d'alloro.

Vidde.

Vidde che dal suo ceppo vscir douea
Sublime à tutte la MEDICEA Prole,
A cui ne l'Arno principal sorgea
Per farli seggio illustre eccelja Mole:
E che la fama disegnato hauea
Farlz girando illustre emula al Sole,
Tal che del valor suo l'Indo, e l'Ibero
Tremar douese, il Mauro, e'l Trace altero.

E che per mille secoli nascenti
Regnar douea nel fortunato Clima,
Oue i suoi successori al bene intenti
Terrian d'Italia ogn'hor la parte prima:
E che a l'ombra di lor liete, e ridenti
Haurian d'honor la seggia più sublima
L'alme virtù, prendendo ogn'hor per duce
La cara al ciel Serenissima luce.

Ne tacque i moti, e l'onorate imprese Fatte da quei co l'arme, in terra, e in mare, Ne le voglie d'amor mai sempre accese, Et auide di gloria al ben oprare: Disse l'antiche, e le moderne offese, Ch'hauea la bella Italia anco a prouare Da violente mano, e che per loro Tornar douea più bello il secol d'oro.

E per meglio instruirlo a quanto il fato
Propizio promettea del gran successo,
E de moti d'Italia, e del passato
Tempo, non molto a la sua mente espresso:
Mostrò ne bianchi marmi istoriato
Al pio guerrier, quanto dal ciel concesso
Era in decreto, in cui s'asconde, e serra
L'alto principio, e'l fin di quella guerra.

Oue prima vedeasi il grande Atlante
Felice vscir da le contrade estreme,
In cui si eresse l'Edisizio errante
A contrastar con le Magion supreme:
E ne l'Etrusco suol pasar le piante
Tratto dal fato col suo nobil seme,
E Fiesole fondar, pria ricca Reggia
D'esso, e poscia de sigli altera seggia.

Mirafi estinto quel, tre grandi eredi Restar doppo il suo sin Duci del Regno, Sicano, Italo, e Dardano, a cui vedi Gittar la sorte, chine sia più degno: Italo resta, e gl'altri due le sedi Van procacciando col suo raro ingegno, E l'vn Sicania acquista, e sondatore Si sà di Siracusa, e in vn signore.

L'altro la Frigia occupa, e fonda in lei

La gran Dardania, e gli da norma, e legge,
Fin che colma di Duci, e Semidei
Troilo il Nepote il grand'Imperio regge:
Troia l'appella, a cui palme, e trofei
Giuge, e'l viuer primiero alza, e corregge,
L'efalta al ciel, chi sì grato s'inchina,
Che de l'Asia la sà capo, e Regina.

Cresce in grandezza sin che auuersa sorte

La sottomette a miserabil sine,

Dacui guidato da celesti scorte

S'inalza Encatra i vampi, e le rouine:

Fugge, e del suo camin guida, e consorte

Pio genio ottien da le magion divine,

Giunge nel Lazio, e nel suo sen secondo

Fonda la gran Città base del Mondo.

Surge felice la nouella Roma
Madre d'Eroi così, che al Ciel s'estolle',
E dal suo gran valor, vien vinta, e doma
La fredda inuidia, e la superbia folle:
Piega al suo merto la pregiata chioma
L'Europatutta, il pian siorito, e'l colle,
Fiesele gl'osta, e non vuol che sublime
S'erga a coprir le sue grandezze prime.

L'assedia Roma, & vna volta, e due
Stanca da lunghi assedi l'abbandona,
Fugge al fin Catilina, e con le sue
Genti del muro altier si sà corona:
Viene Antonio il souran che sempre sue
Di lei nemico, e di là lo sprigiona,
Fugge di nuouo il persido, lassando
Fiesole amica, e va per l'Alpi errando.

Muore

Muore al fin disperato, e ne la turba
Del nemico Roman gran strage lassa,
Roma di nuono s'erge, e si disturba,
E di nuono al Mugnon col campo passa:
Fiesole infesta, e'l suo splendor conturba,
Fin che la rende desolata, e bassa,
Cesar la strugge, e gloriosa palma
Ne ottien Rosmodo, à cui dà l'ampia salma

Da la destra di lui l'alta vittoria,

E de' congiunti suoi nascer si mira,

Egli ne porta il vanto, egli la gloria

Del campo ottien, che sol per lui respira;

Ergon concordi poi nuoua memoria

Per emendar la Fiesolana pira,

Fondando lieti in riua d'Arno quella

Città, che rende Etruria illustre, e bella.

S'erge Fiorenza al ciel, fin che'l flagello
Di Dio l'opprime, insidiator mendace,
Che fa del Cittadin strage, e macello
Sotto vna finta emulazion di pace:
Corre sanguigno l'Arno, e'l gran rubello
Totila resta in lei lupo rapace,
Che desolata fin da fondamenti
La rende, e ssoga le sue rabbie ardenti.

Poi del nome Latin nemico incita

La raminga, e di lui nemica gente,

A rifar la gran Fiesole, e compita

In lei stanzar, tal s'hauea sisso in mente:
Spinge a tant'opra ogn'huomo, e nuoua vita
Si dona a la Città dianzi cadente,
La colma d'habitanti, e più, che prima
La sà ricca, e potente oltre ogni stima.

Giace la bella Flora vn tempo estinta
Tra le rouine immersa, e tra i disaggi,
Fin che l'Italia tutta oppressa, e vinta
Da' feri Gotti, surge da gl'oltraggi:
Rè Carlo Magno la solleua, spinta
Da lei la turba de' pensier seluaggi,
Poscia la gran Città di nuouo sonda
Del slunid'Arno a la propinqua sponda.

Suscitata Fiorenza erge, e comparte
L'antica gloria, e sueglia i morti honori,
Trae suor de l'Arno la statua di Marte
Eretta in lei da' primi sondatori:
Abbraccia il sacro rito, e l'armi, e l'arte
Prende, e gode del ciel grazie, e fauori,
Ottone il primo Imperator gli aggiunge
Animo, e seco il suo valor congiunge.

Poscia il secondo, e'l terzo a proua esulta La grandezza, e di lei l'honor sublime, Fiesol si sdegna, e'l suol di sangue smalta Più volte scesa al pian da l'erte cime: Al sin concorde amica tregua appalta Godendo ognun le preminenze prime, Ne può per tale ostacolo la bella Flora inalzarsi hauendo essa rubella.

Deliberato al fin troncar di lei
Il vasto orgoglio, il tirannico stile,
S'arma celatamente, e i semidei
Suoi mette a' passi con la turba ostile;
Ne van parte à mirar palme, e trosei
In Fiesole quel dì, ch'essa gentile,
Deuota ogn'anno celebrar solea
Di Romolo il natal, che in pregio bauea.

Fiefole incauta non l'osserua, e crede
Al contrattato patto, e'l giorno honora,
Ma cieca, e incauta del suo error s'auuede
Quando apparsa è per lei già l'ultim'hora;
Occupa il Fiorentin la regia sede,
E la Città nemica urge, e diuora,
Spiana Palazzi, e Tempy, e del superbo
Giogo di lei sa pastoral riserbo.

Arde repente il foco ogni edifizio,
Prima spogliato di pompa, e tesoro,
Vanle grida mortali, e'l gran suplizio
Fin suso a' regni del ceseste, Coro;
Ottien Fiorenza al fin del nuouo esizio
L'integra palma, e'l triousale alloro,
Resta Fi si e estinta, e le rouine
Dan segno altrui d'on misarabil sine.

Per non

Per non surger mai più tra i siori, e l'erba Sepolta resta l'ammirabil mole, E la sua maestà già sì superba Soggiace in man di rusticana prole: Misera, & hor le sue vestigie serba Così, che a pena le discerne il Sole, E le stanze di lei già suso al Cielo Erette, hor copre l'herba, e'l verde stelo.

De le reliquie sue Flora s'adorna,
E col cader di lei maggior diviene,
Il Fiesolan suggito ivi se'n torna
Godendo amico le magioni amene:
Gioisce l'Arno, e'l bel Mugnon si scorna
Mirando mute in lui Cigni, e Sirene,
Misero, e manda il solito tributo
Al gran letto di quel dolente, e muto.

D'honore onusta l'eleuata Reggia
Fiorenza resta più che mai viuace,
E'n sè raccoglie l'vna, e l'altra greggia
De le due schiatte, e uiue un tempo in pace:
Indi sà nuoui acquisti, e l'aura Seggia
A cui l'Etruria, e'l suo ualor soggiace,
S'orna di Duci inuitti, e di sublimi allori.

Sommette al giogo suo Castella, e ville,
E Cutà di gran pregio, e di gran sama,
A cui poi nuoue Leggi, alte postille
Impone, e varij acquisti ordisce, e trama;
Fa del patrio Tirren l'onde tranquille
Mentre il sero Ottoman da lui dilama,
E co' vittoriosi legni suoi
Il caccia da gl'Esperi a' lidi Eoi.

Fin qui vidde Brimarte, e nel dipinto
Marmo pascè la vista, appagò il core,
E s'era per mirar più innanzi accinto
Ne' vasti abissi del superno albore:
Ma'l ritrasse la Diua, e con distinto
Sermon gli disse, troppo breui l'hore,
Habbiam da rimirar si gran successi,
Che fur dal cielo in questi marmi impressi.

Tempo mi pare omai, che al gran rimedio S'accinga il tuo desire, e lievo uada, A tor da l'intrigato, e mortal tedio Rosmondo, e porlo in più sicura strada; onde la guerra, e'l destinato assedio Habbia per lui quel sin, che al fato aggrada E surghin dal suo sonte inuitte l'alme A prender liete l'honorate salme.

## Fine del Canto Quarto.





### CANTO QVINTO.



Ntanto Armonte, l'orgoglioso, sprona

Dietro a la pesta de l'inuitta Diua,

Ne à se pietoso, ne al destrier per dona,

Che non lo cacci ogn'hor di riua, in riua: Intrigato è il sentier, nè può la buona Strada segnar, che rio destin ne'l priua, E si confonde più, quanto più spera Sbrigarsi da la selua incolta, e nera.

Sbuffa, e del ciel nemico il mondo, e'l cielo Carca d'empi impropéri, e di biasteme, S'aggira indarno, e trae dal petto anelo Aspri sospiri, e si dibatte, e freme; Quasi fero Leon, cui senta il gelo D'orrida febre, ò vasto mar, che geme, Scosso da l'Austro violente, ò in seno Di caua nube il tuon misto al baleno.

De la notte l'orror, del bosco l'ombra,
E'lnontrito sentier, guerra mortale,
Fan cocordi al guerrier, che'l seno ingobra
Di sdegno ardente, e d implacabil male;
Amor gl'è sépre al siaco, e'l cor gl'adobra
D'interna gelosia, che ogn'hor l'assale,
Quasi Auoltor vorace, e'l cor nascente
Ruouo Tizio gli trae dal sen languente.

Hauea gid il Sole a gli Antipodi il tergo
Volto, el'alba vermiglia à noi forgea,
E scacciando il pastor dal chiuso albergo,
Il molle gregge a paschi ritraea;
A l'hor, che mesto amante nuouo mergo,
Chiuso da l'ombre à lor si ritogliea,
E sbrigato da l'ombra, orrida, e negra,
Che mesto il tenne, alquanto l'alma allegra

Guarda il cammin precipitoso, e vede Gl'incolti colli, e la confusa selua, Oue, non che vestigio d'human piede, Ma trouar puouui à pena orma di belua; Volge intorno le luci, oue ancor crede Veder Mirtilla, che lontan s'inselua, Spera, e teme in vn punto, arde, e s'agghiac Girando intorno la terribil faccia. (cia

In atto

In atto tal mirò mesto Isdraelle
Il sier gigante al Terebinto suolo,
Quando superbo à minacciar le stelle
Si solleuò suor de l'armato stuolo;
O quel seroce, che inalzò Babelle
Per contrastar col Regnator del Polo,
O lui, che al fulminar del braccio eterno
Pugnò col Ciel per conquistar l'Inferno.

Corre di quà, corre di là, nè troua
Formidabile in vifta, oggetto grato,
E'l fospetto amoroso gli rinuoua
Esca di rabbia ogn'hor nel sen piagato;
Sprona quant'ei più può, ma nulla gioua
Trauersar la montagna, il bosco, e'l prato,
Che di quant'ei desia nulla succede
Al suo vasto desio d'Amore erede.

Veltro è simile à lui, che Caprio, ò Damma Smarrito habbi, sco rendo il colle, e'l piano, Cui cerca indarno, e di furor s'infiamma Viè più quanto da lui se'n và lontano; Al fin tratto dal vol di tanta siamma Giunge, oue mira in vestir lungo, e strano Huom di matura età, cui scende irsuta Barba nel petto, oltre il creder canuta.

A questo innanzi fassi, e con tremenda
Voce gli chiede il sito, e la contrada,
E se nel grembo à quella selua orrenda
Fia per passare à Fiesole la strada:
E quant'è, ch'egli è quinci, e qual faccenda
Fà, che in sì stran pendice errando vada,
S'hà veduto varcar per quel contorno
Caualier d'armi, e ricchi fregi adorno.

Solleuò il reglio al'orgogliofe note
Al'hor l'aspetto, e con sermon soaue,
Disse entro al sen di queste selue ignote
Stanzai grantepo in vita lunga, e graue;
E quanto il ciel permetta, e quanto puote
Natura oprar non si nasconde, o paue,
Al mio saggio discorso, e sono amico
Del Padre tuo, di tè, de l'Auo antico.

Quanto cerchi è lontan da questa stanza
Rinchiuso in parte, oue per te si serba,
Nè dubitar di ciò, prendi baldanza,
E à miglior'uso l'amor tuo riserba;
Ma perche l'opra più che'l tempo auanza,
E'l fatto la speranza disacerba,
Volge à più degni fatti il cor seroce
In punizion di chi n'assigge, e nuoce,

Io veggio il vacillar de' pensier tuoi Fiesole antica Reggia andar per terra; E la base immortal de' Toschi Eroi Precipitar ne l'ostinata guerra: Vanne inuitto guerrier dunque, e co' suoi Là ve tra l'arme la Città si serra, Conduci il tuo german, che l'Oste inuia Tutto lieto à suo prò per lunga via.

Io v'ageuolerò la strada, e i passi
Vostri sarò veloci, e i pensier pronti,
Trendi questo destrier, cui stanchi, e lassi
Far non ponno i suoi piè torrenti, e monti:
Questo ti guiderà se andar lo lassi,
Oue il Danubio altier sa larghi sonti,
Quì l'esercito immenso accoglie, e corre
Con esso in fretta, e'l genitor soccorre.

Ciò detto, vn bel corsier guernito in punto Gli presentò, da caua tomba vscito, Era di pel morello a l'hora assunto Da le ripe d'Auerno, e di Cocito; Sella, e briglia hauea d'or con bel trapunto Di fil d'argento, e così ben guernito, Sù vi salse il Campion dal Mago istrutto Come poggiar, come calar per tutto.

Era questo il gran Mago, à cui fu dato
Dal messaggio infernale assunto espresso
D'opporsi à quanto il ciel già decretato
Hauea, e Dio ne l'alta mente impresso;
Il dì, che ver le stelle infuriato
Ersele luci, e riguardò il successo,
Nato tra il gran Latino, e'l fero Ircano,
E'l minacciar del fato, e l moto humano.

D 3 Pensò.

Pensò questi (ò de l'huom fallaci, e frali Difegni) far cessar gl'alti decreti, Torcer di quei le Leggi, e gl'immortali Influssi eccelsi, e'l volger de' Pianeti; Troncare al Roman Duce audace l'ali, E porre al valor suo mortal divieti, Poi d'eserciti onusto, e di rovine Dare a l'imperio suo l'vltimo sine.

A questo effetto hauea volta la fronte
In queste parti il rio spirto infernale,
E comparso dauanti al fero Armonte,
Ch'hor veloce se'n va com'hauesse ale;
Prima tolto congedo, hor piano, hor monte
Trauersa, qual d'vn'arco vscito strale,
Nès'accorge del corso suo repente,
Nès' calpestio d'Inferno, e'l moto sente.

Passa quasi falcon, che vmil colomba
Segua volando l'Alpi, e l'Appennino,
E l'Eridano ancor ch'alto rimbomba,
Métre bagna le piante al Faggio, e al Pino;
Vede l'antica Reggia oue s'intomba
Ei, che guidando il Sol torse il camino,
Indi Verona, e Manto, antico nido
Del gran Cigno, che à lei diè nome, e grido.

Lungo le sponde poi si stende, e gira
De l'Adriatico Mar, sin che à Treuiso
Giunge, oue le campagne opache ammira,
Poscia verso Aquilea riuolge il viso:
Ingombra l'Austria ou'hor seconda spira
La pianta illustre, amata in paradiso,
Pianta, che tanto in alto i rami estolle,
Che ad ogn'altra più ricca il pregio tolle.

Da questa oggi è traslato a l'Arno in riua Germe di pregio tal, ch'illustra il mondo, Il mirto esalta, e la pregiata vliua, E sa il lauro venir dolce, e secondo; Il tasso, e l'elce d'amarezza priua, Mentre sostien di si gran frutto il pondo, E che d'inesti de l'Etrusco Gioue S'adorna, opre spiegando altere, e nuone.

Trascorre ratto gl'erti monti, e vede
Buda, e Vienna, oue co' suoi s'annida
Oggil'augel, che formidabil prede
Fa del Trace Auoltor, che'l Ciel dissida;
Quiui trouò che'l campo amica sede
Tenea posando con l'inuitta guida,
Stanco da le fatiche, e dal viaggio
Sofferto in quel sentier lungo, e seluaggio.

Aripigliar le forze, à munir d'arme I carriaggi, à restaurar le torme S'era qui fermo l'Oste al vario carme Di tromba per segnar più franco l'orme; Indi per far che nuouameute s'arme Il campo risarciua ordini, e sorme, Quasi diluuio immenso à cui s'vnisca Folgore, e sar tremar la terra ardisca.

A l'apparir del Caualier Toscano,
Che segno die di parentela, e pace,
Corre vn messo, e'l dinota al Fiesolano
German di lui, che in aureo carro giace;
Acui corona sa Drappel sourano,
Che d'armi onusto ad esso guardia sace;
Impone ei, che s'ascolti, e s'introduca
Entro a' ripari, e ad esso si conduca.

Fù con grate accoglienze il gran guerriere
Fatto passar tra la straniera gente,
E condotto dauanti al Duce altiero,
Che vistol, volentier l'accoglie, e sente;
Gioì tosto che intese il nome, e'l vero
E l'aspetto mirò del gran parente,
E in piedi eretto à por le braccia al collo
Gli andò più volte, e con amor baciollo.

Informato da lui poi del periglio

De la Patria, del Padre, e de' congiunti,

Arse di sdegno, e del suo lungo esiglio

Si dosse, e in vn dannò le stelle, e i punt

E di più non tardar prese consiglio

Pria che a l'vltimo sin tutti sien giunti,

Precorre il gran desso, nè vuol che arresti

Notte, ò disagio, che'l sentier non pesti.

Inui-

Inuifibil tra lor cauto foggiorna
Il messaggio primier del Rède l'ombre,
Esso appiana il sentier, purga, e distorna
Ogn'altro intoppo, che la strada ingombre;
Il vitto gli ministra, e sugge, e torna
Mille, e più volte da le selue a l'ombre,
Tempra gl'ardori, asciuga l'onda, e'l véto
Supisce, e spira il bellicoso accento.

Con la face d'Auerno i petti infiamma,
Aguzzando gli sdegni al sangue, e a l'ira,
Scaccia il timor con la feruente fiamma
Del rabbioso pensier, che morte spira;
Così marcia il grancapo, e Ceruo, e Dama
Dilungo auanza, e nel furor s'aggira;
Il Mago intanto d confortar l'afflitto
Rè, se ne vd da sier dolor trafitto.

2.8

Da le romite selue a l'ampia reggia
Passa Zambardo, e lo può sar sicuro,
Che innisibil se'n và senza, che'l veggia
L'auuerso stuol, ch'era già intorno al muro;
Lo ritroua a consiglio in real seggia
Tra forti Eroi, mentre'l rendea sicuro
Il Cittadin, che armato a la murazlia,
Hauea dato principio a la battaglia.

Hor mentre il saggio Rè domanda, e sente Variato parer, discorsi, e modi, Come saluar la Stato, e la sua gente, Come al nemico ordir trappole, e frodi; Iuussibil Zambardo a lui presente A si fatto sermon discioglie i nodi, Non stupir saggio Rè, ma in grado piglia Quanto il Ciel per mia lingua ti consiglia.

Non temer del nemico, ben che'l peggio
Hauer ti paia, e che'l foccorfolunge,
Soggiorni ancor, che in picciol tépo veggio
Esto apparir, che ogn'hor s'affretta, e puge
Resisti pur, ne dubitar di peggio,
Poi che aiuto souran secos'aggiunge;
Guerreggerà per te potenzia ignota
Scesa in tuo prò da parte a l'huom remota.

Corri al mnro pur tù, prouedi, e guarda
A tutto tuo poter l'ampia Cittade,
Che de' gran figli tuoi non sarà tarda
L'aita, e ne verran per breui strade;
Vedrai, non temer più se ben ritarda
Vn gran bosco apparir d'aste, e di spade
Tra poch'hore, onde sia l'empio nemico
Distrutto, e morto, e saluo il seggio antico.

Al'improuiso fauellar, la luce
Volge intorno al gran Rè, ma nulla vede,
Chiede, onde venga il suon, che lo conduce,
E moue dubbio, e taciturno il piede:
Al fin colmo di speme si riduce,
Non potendo altro vdir, là doue riede
Il nemico surore accompagnato
Da la speranza, e dal drappello armato.

Prima d'armi finissime guernito

Hauendo il petto, e la real persona,
Ed in vece di scettro, in man gremito
Il ferro, e l'elmo in cambio di corona:
Hor mentr'esso s'accinge, il campo ardito
Di fuor, d'armi, e di strepito risuona,
Dietro a la scorta de l'inuitto Duce,
Che in tripartito esercito conduce.

Come spinto da turbini, e processe
Nembo se'n vien di verso l'Austro irato,
Che munito di lampadi, e siammelle
Le selue atterra, e insessa il colle, e'l prato;
Fugge'l sido pastor col gregge imbelle
Da verdi paschi in più riposio lato;
Và in rotta il bosco, e' seminati campi
Rouinan tutti a suon di tuoni, e lampi.

Tal parue il campo al primo suon di tromba,
Che gli ferì l'ovecchie, e infiammò il core,
Ne lo spettabil moto, onde rimbomba
Da lungi il mar tra'l suo gelato humore;
Ne vacilla la terra, e si rintomba
In essa ogn'animal cinto d'orrore,
A sì terribil vista si spauenta
Il muro opposto, e suoco, e calce auuenta.

D 4 Fulgore

Fulgore par l'ardente fiamma, e coce
Douunque giunge, e legni, ed armi auuapa,
La polue accieca, il sisso aggraua, e nuoce,
E mal dal suo suror si sugge, e scampa;
Da l'altro canto il capitan seroce
Nel disensor morti, e serite stampa,
Da gl'archi vscite, e da lanciati dardi,
E dal sommo valor de' più gagliardi.

Nel primiero squadrone altier lampeggia Egli medesmo, e si sa Duce, e guida Del più vasto Castello, il qual torreggia Colmo d'armati Eroi, di cui consida; Questo la porta d'Euro assale, e seggia, E'l pronto disensor da' merli snida, Spingendo in lui di pietre auuersa, e grossa Grandin, che i mébri frange, e trita l'ossa.

Dala parte, onde l'Austro altero scote
Le salde mura, e le robuste piante,
Sopra cento trauate, e cento ruote
Macchina surge eccelsa, e torreggiante;
Druarte, e'l Duce suo: Duce, che puote
Domare i Regni, e la lor suria errante,
Di Rosmondo fratello, in cui la speme
Maggiore appo di lui la turba teme.

Da l'altro canto Aquilonar la torre
Anfelmo guida, l'Aretin gagliardo,
Che fempre l'opra al gran valor precorre
Ne l'animoso cor di lui non tardo:
Così ben'ordinato il campo corre
Repente al muro, e par zoppo, e codardo,
A paragon di lui riuo, o torrente,
Che scende al mar precipitosamente.

Le magnanime turbe intente alzaro
Ver l'eccelsa muraglia archi, e baliste,
E tanti dardi, e macchine auuentaro,
Che del raggio solar privar le viste:
Altro cade da' merli, altro al riparo
Corre a grandinar pietre, altro resiste
Con tele, e balle opposte al nembo oscuro
De le saette, che veniano al muro.

Lanciano anch'essi aste volanti, e traui
Da vari ordigni impetuosi spinte,
E pietre, e palle rouinose, e graui,
Che si mirano ogn'hor di sangue tinte:
Qual se cozzando in mar nemiche naui
Da tridenti, e da rostri risospinte,
Caggion da quelli ancore, antenne, e pare
Du' corpiestinti vn mar di sangue il mare.

Il generoso Rè co' suoi piú degni
Scorre ouuque è più vopo,e forza,e prega,
Prouede a gl'animosi, hor ferri, hor legni,
E questo è quello a vari vssici impiega:
Tal'hor dice, ò di Marte audaci ingegni
Terror del Roman sangue, ecco s'impiega
Ogni sua forza in voi, gite sicuri
A difensar di lui gl'amati muri.

Itene valorosi, e non si tema

Dauoi l'impeto lor, che tosto veggio
L'auuerso stuol tra la miseria estrema

Per le man vostre, e saluo il real seggio:
Ecco il soccorso, onde vacilla, e trema

Roma superba, io lo scorgo, el riueggio,
Mente incognita altrui, mente canora,

Me'l mostrò dianzi al nascer de l'Aurora.

Soggiunse ancor, che per comun salute
Di noi, su da le stelle aura guerriera,
Potenzia cinta d'immortal virtute
Pugnerà scesa in prò di nostra schiera:
Ite dunque sicuri a le ferute,
Al sangue, a l'onte pronti, oue l'altera
Latina turba vien cinta di sdegno,
E col sin suo saluate il vostro Regno.

Mentr'ei dice così, fulmina, e lancia Con la feroce distra, hor dardo, hor pietra, Ad altri il petto ancide, altri la pancia Fora, nè mai dal mur sugge, o s'arretra: Viuacità di cor libra, e bilancia Con viril sorza, cui dal cielo impetra, Qual serpe sier, che di vetusta spoglia Scarco rinuigorisce, e altier germoglia.

Fur

Fur da' colpi di lui fospinti a terra

Learco Ismeno, e'l Caualier Filandro,

Vn Latino, vn' Inglese, vn de la terra,

Cui bagna il mar nel promotorio Antadro:

Cadder trasitti in la medesma guerra,

Per la medesma man Crispo, e Leandro,

L'uno inciso nel sen, l'altro forato

D'acuto stral dal dritto al manco lato.

Nè tè difender può dal crudo telo,

Auuentato dal Rè miser Cerebo,

Quel gratissimo don, che ti diè il cielo,

Con cui chiamasti al suon le Muse, e Febo:
Felicissimo tè se al verde stelo
Sedeui a l'ombra tra Linco, e Filebo,

Là ne la bell' Arcadia in grembo a' fiori,

Che ancor godresti i tuoi felici amori.

E tu misero Andronico, che al canto
Souente, & al bel suon d'eburnea cetra,
Le Ninse di Citero, e d'Erimanto
Traesti armate d'arco, e di faretra;
E con sonoro spirto teco a canto
Scender sesti quaggiù gli Dei de l'Etra,
Hor muori, e l'alma tua musica sugge
Dal serro spinta, che'l tuo moto strugge.

Con la medesma sorte a morte andaro
Himetra, il gran Fiamingo, e'l Trace Alau
Fuluio, Ridolfo, Alarico, e Clotaro (ro,
Degni portar nel crin corona d'Auro;
E Silurro, e Rambaldo accompagnaro
I morti Duci, Arimante il Mauro,
Tutti Signori, e Caualier sublimi, (mi.
Che sdegna il braccio altier dar morte a gl'i

Sdegna ferire il Rè l'ignobil plebe,
Madrizza i colpi a più superbi Eroi,
E i tratti da gli armenti, e da le glebe
Lassa al minore ardir de' guerrier suoi:
Sembra il gran Capaneo quel dì, che a Tebe
Ssidaua il cielo, ò sommi Numi, e voi,
O quel feroce, che da' Filistei
Saluò d'vn'osso armato i vinti Ebrei.

Cefare intanto la volubil mole
Fulminatrice d'asta, e di quadrella,
Al muro accosta baldanzoso, e vuole
Occupar seco la Città rubella;
Spinge innanzi l'Ariete con cui suole
Il muro aprir, mentre mortal procella
Scende da lei per difensar la turba,
Che sotto i palchi la Città disturba.

Auuenta giù nel difensor murale

Vn diluuio mortal d'astati ferri,

E di rotonde pietre, e suoco, e strale,

Che par che'l ciel rouini, e' monti atterri,

Mentre il cozzator giuso oltraggio, e male

Tende a l'ima muraglia, e saggi, e cerri,

Ridotti in leue smisurate, e große

Sommette a sostener rotture, e scosse.

Fugge il vulgo da' merli, e lassa ignuda
La destinata parte già guardata,
Scote il monton sicuro, e geme, e suda
Lo scotitor per far più larga entrata:
S'oppon di dentro a quello, audace, e cruda
Gente di legni, e große pietre armata,
Che i fondamenti perforati, e fessi
Riparan con trauon grossi, e sommessi.

Chi porta terra, e chi cumulo strano
Di lane, e legni, e chi riparo face
Con archi, e lance al feritor sourano,
Che osa passar di là con fronte audace:
Ma cauto a l'hor l'assalitor Romano
Accende dal suo canto ardente face,
Che l'opposta materia ardendo strugge,
E gli occhi al disensor col summo adugge.

Intanto giù da la gran torre il ponte
Cala nel muro, e si sa sponda, ed arco
Al gran Latin, che con terribil fronte
Passa primier d'armi grauose carco:
Passa primier d'armi grauose carco:
Surger colà u'si contende il varco.
Con auuentate macchine, e tormenti,
E con lanciate pietre, e saci ardenti.

Sentif-

Sentissi tosto in quella parte vn suono D'orribil grido, e di femineo pianto, Sì come a l'hor, che rumoreggia il tuono Ristretto in sen di nubiloso manto: Entra fra tanto il vincitore, e dono Ottien del muro lacerato, e franto, Portando con l'entrar mortal terrore Del secondo girene al difensore.

Hauea Fiesole a l'hor tre giri, e l'vno Dieci braccia da l'altro era distante, E si potea senza periglio alcuno Per vary ponti por di là le piante; Ponti, che si stendean repenti, e in vno S'vniuan poscia al segno lor tirante, Quasi squammoso serpe, che ritira In se stesso la testa, e'l tergo aggira.

Tra l'on giro, etra l'altro entrò la gente Credendo entrar ne la Città sicura, Ma'l saettar secondo, e'l rumor sente Ver lei venir da le seconde mura: E corona mirò d'armi lucente Far contro al furor suo crudel congiura D'huomin freschi a l'assalto, e vigilanti, A ferir pronti, à soffrir tolleranti.

Hormentre in questo luogo ognun s'affretta Reprimer l'altrui forze, il gran Druarte Spinge la mole sua verso la vetta Del sommo luogho anch'ei da l'altra parte: E dal giro eleuato ardito getta, E fuochi, e lance, onde ne teme Marte, Con l'Ariete innanzi si conduce Al muro opposto il glorioso 'Duce.

Giunto cold vicino a' merli spande Vn diluuio di fulgori, e tempeste, Col saettume, e par che a terra mande Sprigionato Aquilon, piante, e foreste, Il monton cozza, e fà capace, e grande Strada passar ver le nemiche teste; V'accorron quei del muro, e con difese Tentan d'opporsi a le nouelle offese.

Parte scendan colà, parte ostinate Stanno a la pugna, & è con essi Argeo. Capitan di gran pregio, che varcate Mille tempeste hauea nel vasto Egeo: E per terra souente anco acquistate Hauea più rare spoglie, ed vn trofeo, Huom d'animoso cor, che hauea per poce Por le Prouincie, e i Regni a ferro, e foco.

Questi hauea sopra il muro erette al cielo Castel d'asse intessuto ampio, e sublime, A cui facea di fuor sicuro velo Scorza d'acciar da l'erti partià l'ime: Auuentaua di suso bor lancia, bor telo L'auuerso stuol, che hauea ne l'alte cime, E trascorrea di quelle ogni ridotto Da ruote, e grossi canapi condotto.

In questo scaricò l'auuersa torre Da le faretre ogni quadrello, ogn'afta, E col suo gran valor si venne à opporre Al gran valor, che contro a lei contrasta: Torreggia Argeo cold, gira, etrascorre, E con vn dardo à Sao la tempia tasta, Mentr'ei cercaua il formidabil'arco, Con cui ferir non fù mai stanco, e parco.

Giunge il ferro pungente: e fora, e fende Il cauo de l'orecchia, e la ceruice, Esso rallenta l'arco, e in fretta stende La man colà, mentr'ei lo scherne, e dice: Vibra hor le frecce, e'l nemico arco tende, E drizzal verso noi, se più ti lice, Esso cade spirante, e non risponde, Ma salta in Acheronte à guazzar l'onde.

No cessail fero Etrusco, hor pietra, or legno Gittar da l'alto, e rinforzar le torme, E tor da viui corpi l'alme in pegno Del furor, suo, poi risuegliar chi dorme: Pur s'auuiene in Druarte, e mortal segno Al fin si fádel'arco suo ne l'orme, Muoue a tempo, sich'eil'acuto ferre No l'immerga entro al fiaco fino al cerro.

Sdegnato

Sdegnato ei con la man tosto si suelle
Il dardo, e contro lui ratto l'auuenta,
Stride volando il ferro, e ne le belle
Armi s'assissa, e al sen se gli presenta:
Penetra il duro stral sino a la pelle
Al gran Campion, nè di passar più tenta,
Represso dal' Acciar saldo, e perfetto,
Dicui portaua cinto il tergo, e'l petto.

Ben cadde al colpo suo l'Etrusco arciero
Morto non già, ma sieuolmente stanco,
Dal sangue sparso onde'l vigor primiero
Mancò che ogn'hor gli vscia dal lato maco:
Mancò seco al mancar del gran guerriero
Nel disensor virtù, talche più franco
Venne il sorte Roman, preso baldanza
Da lo sparir de la real sembianza.

Occupa in tanto il muro il gran Latino,

E fà le schiere sue passare auante,
Rompe l'aspra muraglia indi vicino
Spinge a l'altra la mole torreggiante:
Non se le gelid'alpi ò l'Appennino
S'opponesse, staria saldo, e costante,
Al furor de lo stuol che surge armato
Di bellici strumenti d'ogni lato.

Ma la torre oue Anselmo, e'l grand'Ircano
Pugnano a fronte via più lenta passa,
Però che'l sommo ardir del Rè sourano
Facilmente di là passar non lassa.
Pur guardando de gli altri il caso strano
Lassa il giro sicuro, e'l ponte passa,
E rinsorzando à suo poter s'assretta
L'altro riparo, à far di quel vendetta.

A la fuga del Rè l'ignobil turba
Fugge à l'altro riparo, e volge il viso,
E con varie difese a quei perturba
L'entrar di doue quello appare inciso:
Qual se'l Tebro tal'hor s'erge, e conturba
Con l'onde Roma, e suor del seggio assiso,
Gli argini rompe, e col superbo corno
Suelle le case, e le muraglie intorno.

Tal parue il campo a l'hor, che'l primo mure Piegò cedendo a lui le slanche spalle, Onde l'Oste varcar potè sicuro Dal passo aperto in più riposto calle: Entran le schiere a gara, e via più dure Contrasto fanno entro la chiusa valle, Passan le torri a par, passano i graui Monton cozzanti, e catapulte, e traui.

In vn momento alzar si veggion cento
Macchine minaccianti, e far corona
A gl'opposti ripari, e di spauento
Colmar, passando auanti ogni persona;
E tra l'vn giro, e l'altro, a cento, a cento
Sotto il furor di Marte, e di Bellona,
Giacercalcati, e vincitori, e vinti
Ugualmente cader per terra estinti.

Sembra il ristretto, e formidabil fosso, Che cinge le muraglie alte, e munite, Qual'hor Cocito più di siamme rosso Mormora intorno a la Città di Dite: O qual Babel da fulmine percosso, Colmò di sangue portici, e meschite: Van suso al cielo i gridi, e le querele Del ribellato stuolo, e del sedele.

Haueuano i Latini eccelse traui
Piantate in terra a la muraglia opposte,
Sopra cui per trauerso immense, e graui
Librate antenne eran con arte poste:
Ne le cui cime poi, quasi di naui
Ampie gabbie di ferro vscian composte,
Entro a le quali i Caualier più degni
Entrauan retti da più scaltri ingegni.

Poi con argini, e canapi tiranti
Sospingean l'altra parte ver la terra,
Onde quei se ne giano al ciel volanti
A portar sopra il muro orribil guerra;
Queste macchine sur, che tanti, e tanti
Lanciati Eroi leuar tosto da terra,
Che in breue hora s'épì d'huomini, e d'arme
Il giro eccelso, e di sunesto carme.

Stupisce

Stupisce il Rècon gl'altri, riguardando
Spettacoli si nuoui, ardir si strano,
Ne s'arresta però, ma rincalcando (no
Và questo, e quel, trocando, e braccia, e maVrta, reprime, inalza, e vibra il brando,
E giù trabocca, hor Duce, hor Capitano,
Fàla spada di lui per cento spade,
Sì nella fera destra, e punge, e rade.

Disperato furor pugna, e combatte Ne lo stuol ferocissimo di lui, E con l'esempio suo pugnando abbatte La folta turba de' nemici sui: Ma sì feruidamente vria, e ribatte L'ardito assalitor la possa altrui, Che forza è pure al finche s'abbandoni Ogni disesa, el'altro varco doni.

Inuisibil-Zambardo intanto il fero
Successo scorge, e'l minacciar del fato,
Datorre eccelsa, e del Roman guerriero
Nota il valore in lui dal ciel traslato:
Corre al rimedio tosto, e dal più nero
Chiostro d'Inferno inuoca il sier senato,
Il Sol s'imbruna à sacrilegi a' detti,
Ed ogni stella oltre a gl Empirei tetti.

Dice, formato pria cerchio rotondo
Discinto,e scalzo,ò voi,che'l basso Inferno,
Ombre calcate, cui dal ciel giocondo
Meste precipitò giù il Rege eterno:
E voi che qui ne l'agitato mondo
Vibrate a senno vostro ardore, e verno
Qui v'adunate al mio comando pronte
Dal Ciel nemboso, e dal tetro Acheronte.

Io vi comando, ite, e mouete erranti
Gl'orridi nembi, i terremoti, e uenti,
Formate neui, e fulgori tonanti,
I turbini, le pioggie, e lampi ardenti:
Onde ne restin lacerati, e franti
Gl'empi Romani, e dissipati, e spenti,
Nè lassate, che à quei refugio arrechi
Tomba, trabacca, antro riposto, ò spechi.

Ecco al fier mormorar de' suoi sermoni
Del ciel turbarsi i luminosi campi, (loni,
Fremer per l'aere gli Austri, e gl' AquiE sulgorar da quattro parti i lampi:
Precorrer poscia quei sulmini, e tuoni
Tra varie piogge, e grandinos' inciampi,
Surger turbini, Busere, e procelle
Connembi oscuri à minacciar le stelle.

Và in rotta il ciel vauuila terra, e'l mare, E ne crollan gemendo gl'erti monti, Fremon le selue immense, e uacillare S'odon soura il terren colonne, e ponti: Rota Euro, scote i scogli, e nel rotare Versa dal seno un mar con larghi fonti, spargon le piante la lor uerde chioma Da gl'ustri suelta, dissipata, e doma.

Con orribile aspetto ogni torrente
Ogni riuo viuace, ogn'ampio fiume
Cinto d'immondo limo alza repente
La fronte al mar, con gorgoglianti spume:
Il mar limpido nó, non più lucente (lume,
Biancheggia immerso entro a mortal voInghiottendo entro al sen frassini, e faggi,
E cerri, e querci, e pini irti, e seluaggi.

Grondeggia il ciel, fulmina Gioue, e sbuffa, Atutto suo poter Garbino, e Coro, E fan sopra il terren cotal baruffa Che'l monte, il colle, e'l pian diuien sonoro: La Bufera infernal girando azzuffa, Grandini, e piogge in così stran lauoro E d'algente rigor carica scote L'ali aghiacciate, e'l mondo, e'l ciel percote.

Ogni pompa à la terra vrge, e consuma
La grandine sonante, e'l turbo orrendo,
Globi di nebbie van girando, e suma
L'aer commoso dal suo giro alterno:
Porta douunque freme algente bruma
Aquilon sero, e sì terribil verno,
Che si congela il ciel non che la terra,
E volge il mondo, e gl'Elementi in guerra.

Roui-

Rouinoso dal ciel Borea s'auuenta'
Colà doue i Romani ergon le tende,
E col fiato infernale estinguer tenta
Cio che dauanti il passo gli contende:
Nè di suellere, o franger si contenta'
Trabacca, ò padiglion, che irato scende
Tra carriaggi, e gli scompiglia, e rompe,
Guastando al campo altier l'altiere pompe.

Voltan per l'aer denso isuelti lini

I suon di lampi, e di turbini alterni,

E seco i tronchi, e fulminati pini

Volan confusi entro a gelati verni;

Ridotti a simil termine i Latini

Non trouan pace in mezzo a tăti scherni,

E'l gran suror, che gli perturba, e batte
In vn le forze, e l'alte moli abbatte.

Abbatte a par con essi argini, e sponde,
Macchine immense, e smisurate traui,
Ripari, ed arme al suo van sotto a l'onde,
E serri, e bronzi rilucenti, e graui:
Il vento spezza, il tuono vrta, e consonde,
La piogga imerge, e'l tutto auuien, che agMancanle sorze a vigorosi cuori, (graui,
e petti l'alme, a l'alme; viui ardori.

E forza è pure al fin che si diuella

Dal muro il grosso esercito, e se'n torni,

Cedendo al vento irato, e a la procella,

Colà tra dissipati suoi soggiorni:

Trae quanto traer può con esso, e nella

Valle auanzata a le rouine, a scorni,

Dela turba infernal porta, e s'alloggia

Schiuando a suo poter grandine, e pioggia

Fine del Canto Quinto.





#### CANTO SESTO.



LORIN DO intanto, e la uezzosa Armilla

Restati in sen de le siluestri piante,

Il giorno, che da lor parti Mir-

Per trar di mano al mostro il fido amante: Poi che a la conturbata lor pupilla S'inuoló chiusa entro a la selua errante, Intenti l'aspettar, chiamando in uano L'amato nome suo pe'l bosco strano.

Era cinto di rai trascorso intanto De l'Emisfero a mezzo corfo il Sole, E'l ruuido guardian col gregge a canto Giacea tra l'erbe steso, e le uiole: E s'udia d'ogn'intorno il flebil canto Del rosignol formar uoci, e carole, Gioinan lieti a' suoi temprati ardori Le schiere de le Ninfe, e de' Pastori.

Quando la uaga coppia errando venne De l'erta balza al rouinoso piede, Oue giunta improviso in huom s'auuenne Doglioso, mesto, assiso in rozza sede: Vedutolo Clorindo il piè ritenne Del buon destriero, e la cagion le chiede De la mestizia sua, sè proferendo Indi al bisogno suo la vita offrendo.

Era benigno il giouinetto, e mai Non mancò di soccorso a chi glie'l chiese, Solleud tosto i nubilosi rai L'altro, che'l suon de le proferte intese: E' in così mesti, e lacrimofi lai La cagion del suo pianto fe palese, Gentil guerrier, ben che refugio alcuno Non speri, il duol'ti narrerò importuno.

Vissi, misero mè, gran tempo amando Giouinetta leggiadra, in cui natura Infuse tal beltà, che sfauillando Gli occhi, velaua al Sol la luce pura: Questa ottenuta al fin, me'n giuo errando Con lei, godendo i fiori, e la uerdura, Tra queste amate ualli, a l'ombre amene Gl'antri ammirando, e le seluagge scene.

Hormen-

Hor mentre al mormorio d'aure, e ruscelli Godeuan lieti vn dilettoso Maggio, Saltar d'vn'antro oltre misura sinclli Duo Fauni vs...ti fare a l'huomo oltraggio: Venner questi, e mentr'io tra i sior nouelli Scegliea per farne al crin pompos'omaggio I più leggiadri, e la gentil donzella M'inuolar, ch'era meco amata, e bella.

Corsi al pianto di lei, che alzaua al cielo
La mestissima voce, e curuai l'arco,
Scoccando in van più volte il graue telo
Mentre ratti suggian col dolce incarco:
Ma quei senza offension tra stelo, e stelo
Pasar veloci, oue tra scogli vn varco
S'apre, adito donando a chi vi passa
Sotto il gran monte in caua tomba, e bassa.

Quì si cacciar, quì la mia donna ascosa
Fù da costor, quì corsi audace anch'io,
Ma ne l'entrar di lei trouai ritrosa
Ssinge, cui fece il correr mio restio;
Perchè con vista fera, e disdegnosa
Iraconda s'oppose al pensier mio,
E con strida, e con graffi minaccianti
Fè vani, e tristi i miei disegni erranti.

Nè fù poco scamper, fuggendo a l'hora
Da l'antro aperto a tutto corso, e in ello
Lasar de gli occhi miei la viu'aurora,
E restar cieco in quel seluaggio ostello;
Qui tacendo sgorgò da gli occhi suora
Misto di pianto vn rapido ruscello,
Lo consorta Clorindo, e la cauerna
Prega gli mostri, oue il suo ben s'interna.

L'afflitto amante a l'hor si drizza, e'l guida Sotto l'orrida b ilza in tetra valle, Dimostrandoli l'antro onde s'annida L'orribil mostro in quell'angusto calle: Smota giunto il guerriero, e'l brando snida Dal fodro, e volge a lui l'altere spalle, Poi nel foro si caccia audace, e crede L'empio mostro incontrar, ma nulla vede. Vede in vece di lui, che l'antro oscuro,
E la volubil pietra si congiunge,
Chiudendo dentro a l'incantato muro,
Che cinge il bosco, in cui passando giunge:
Strauaganza inaudita, ei che sicuro
Fù così dianzi, hor tema graue il punge,
Tema di se non sol, ma de la Diua
Restata in sen di quell'ombrosa riua.

S'aggira indarno, e di dolor si sface, Cercando in van la desiata vscita, Qual sier Leon, che la bramata pace Gli turbi, o sebre, o più morral ferita; O qual'egro, che languido soggiace, Oltre a l'etico ardore, a strana vita, Che agitato da mal crudo, e doglioso Turban fantasme, e sogni il suo riposo.

Da disperata insania auuinto imgombra
Tutto dolente il bosco, e giunge doue
Sotto vn mesto Cipresso a la folt'ombra,
Che con flebil susurro l'aura moue:
Sorger mira d'Auerno uscita un'ombra,
Ombra da spauentar sù nel ciel Gioue:
Che ueduto il guerrier pe'l bosco errante,
Volse uer lui le mostruose piante.

Pennel non pinse mai, mente, o pensiero
Non scrisse, ò immaginò sì fatta sorma,
Hauea setoso il corpo, e'l guardo sero,
Con occhi nò, ma sol de gl'occhi l'orma:
Testa d'angue crinita, e'l dente intero
Di seluaggio cignale, e'l petto, e l'orma,
Coda di serpe, humana sorma, e griso
Adunco, e torto à guisa d'Ipogriso.

Giunta innanzi a Clorindo, io son colei
Dise cui cerchi, e non ti schiuo, e sdegno,
Che pretendi da me? se amante sei
Passa felice: quì d'Amore è'l Regno;
Quì si depon de gl'amorosi omes
La graue salma, e s'hà di pianto in pegno
Immortal riso, e da fallace honore
Idol del mondo, si disgraua il core.

Spauen-

Spanentato il garzon la spada Aringe,
E in vece di risposta a lei s'auuenta,
Stimando esser costei la crude Ssinge,
L'acuta punta al petto gl'appresenta:
Passa il pungente acciar, sì che li pinge
Piaga mortal nel petto, e violenta,
Tal che estinta ne cade, e d'ampia piaga
Per doppia vena il suol di sangue allaga.

Misero oggetto, in quel che partir crede
Lo smarrito guerrier dal fero mostro,
L'amata donna sua gemendo vede
Versar dal petto il bel cinabro, e l'ostro;
E da la propria man senza mercede
Restare estinta in quell'orribil chiostro,
E quella, cui stimò nemica belua
Esser lei, che lassò ne l'ampia selua.

Vede in lei fatta la mortal ferita

Dale sue man sul delicato seno,

E dal ferro crudel tronca la vita,

E seco spento il bel guardo sereno:

Resta dal duol trasitto, e la siorita

Terra preme col pondo, e si vien meno,

Languida giace alquanto, indi s'estolle

Da l'interno dolore oppresso, e molle.

Nè più la bella estinta, nè più mira
Il negro speco, il hosco, e la riviera,
Ma gioconda pianura oue s'aggira
Di fiori ornata eterna primauera:
In cui tral'erbe ogn'hor Zestro spira,
E cantan d'augelletti alata schiera,
Ridono i colli intorno, e le sonore
Aure viuaci, i boschi, l'ombre, e l'Ore.

Tra l'odorate riue, e tra mirteti,
Che al superbo teatro san corona,
Sente accenti alternar soaui, e lieti
Per cui l'aer, la valle, e'l bosco suona:
E mille mormorar tranquilli, e quieti
Riui, e stillar da lor chiaro Elicona,
E nel mezzo del pian rimira vago
D'ombrosi seggi cinto ergersi vnlago.

Mira ratte da quel tra verdi sponde Guizzare armate di cetre, e viole; Mille ignude donzelle, e in mezzo a l'onde Far con la lor beltà vergogna al Sole: Indi con armonie dolci, e gioconde Tesser ebrie d'amor versi, e carole, E sopirsi al bel suon de' nuoui accenti Lo strepito de l'onde, e'l suon de' venti.

Sente questi da lor gioiosi canti Articolar con armonia soaue; O voi che al ciel d'amor leggiadri amanti Passate da la vita lunga, e graue, Questo è'l regno di lui, quì doglia, e pianti Han sine eterno, e non si turba ò paue Amoroso desio tra questi albori, Ma gode vn mar d'auuenturosi ardori.

Odel riposo, e del diletto amici
Correte al ben sicuro, e pien di gioia,
Deh passate tranoi gl'anni felici
Lungi dal mesto pianto, e da la noia:
Quì le vite beate, e beatrici
Han seggio eterno, nè si turba, ò annoie
Amoroso piacer, ma nato spira
Perpetuo ben, che in questo ciel s'aggira.

Questi al bel suon de le temprate lire Vltimi accenti replicati foro, Quando d'vn bel cespuglio vidde vscire Coronata Napeadi verde alloro, Con cento altre compagne à se venire, E fargli vnite intorno vn vago coro, Carche le man di preziosi odori Di rari frutti, e uariati siori.

Giunta la bella Ninfa in cristallino
Bicchier versò brillante, e saporito
Da uaso intesto d'or, soaue uino
Facendone al guerrier cortese inuito:
Esso tratto dal sol del peregrino
Aspetto, e quasi di se stesso uscito,
Per tante nouità, da la cortese
Diua, il terso rubin ne le man prese.

Prima

Prima di dolci frutti il gusto sazio,

E d'amorosi vezzi invembro, bebbe,

Nè beuto passò poi lungo spazio,

Che'l sorbito diletto in lui s'accrebbe:

Fugge il mesto dolor, qual fero strazio

Dianzi gli sè del cor, cui tanto crebbe,

Suanisce in lui de la sua donna il zelo,

E'l nuouo, il vecchio ardor couerte in gelo.

Fugge dal petto suo mestizia, e doglia, E v'entra in vece lor letizia, e riso, E mentre estinto è l'vn, l'altro germoglia Cangiando in vn momento habito, e viso: Così vestò ne l'incantata soglia Il buon guerrier, dal mago anch'ei deriso, Nè d'Armilla viè più, nè del suo amore Gli souuien, nè cognosce il proprio errore.

Ella intanto dolente il cauo speco
Chiuder col bel prigion veduto hauca,
E'l finto peregrin, che restò seco
Da quel seggio sparir donde sedea;
Pianse misera, e corse v' folle, e cieco
Entrò l'amante, e de l'entrata rea,
Cercò il vestigio, e richiamo souente
Il nome amato, che non l'ode ò sente.

Rispose al pianto suo dal duro scoglio

Ecco alternante al suon fatta pietosa,

Ascoltaron gli augelli il suo cordoglio,

Econ le fere sue la selua annosa:

Ne pianse il riuo, e'l suo peruerso orgoglio

Depose il Tigre, e l'Idra velenosa,

Sospirar l'aure, e lacrimar le fonti

Al suo languir, colli, spelonche, e monti.

Dicea dal duol trasista; Ahs fera sorte
Di mè nemica, e del mio ben fallace,
Quanto di tè mi dolgo, che a la morte,
Mi togliesti, hor del ferro, hor de la face:
Che se moriuo a l'hor tra breui, e corte
Hore, passauo a la bramata pace,
E non m'hauresti ripercossa, e vinta
Hor con timore, hor con speranza finta.

Felicissima ahime, se'l fier tiranno
Sfogaua fopra me lo sdegno interno
Il di, che al padre mio fe'l mortal danno,
Ch'hor non farei tra questo viuo Inferno:
Ne tù Clorindo in doloroso affanno
Per me faresti, in così rio gouerno,
E di luce, e d'amor spogliato, e priuo
Tra duri scogliin vn scoplio viuo.

Io d'infelicità fui fatta segno
Il giorno miserabile, e funesso,
Ch'entrai lassa per tè d'Amor nel regno,
Regno fatto per noi deserto infesto:
Che so misera mè, che più m'ingegno
Prolungar l'aura al mio viuer molesto,
Che non m'occido omai, perche ritardo
La morte, se del sol perduto ho'l guardo.

Deh prima, ah me, che di quest'aspra selua
Con sero aspetto, e sormidabil guisa
Famelica di me rapace Belua
Venga, io sarò da le mie mani vecisa:
Forse auuerrà, che alcun che qui s'inselua
Trouando l'alma mia dal sen diuisa,
Tra quest'ombre mi dia sepolero, e copra
L'Osa inselici mie, pietoso a l'opra.

E forse ancor potria l'amato amante
In progresso di tempo vscir del chiuso,
E sepolta mirar tra queste piante
Mè, cui viua mirare hebbe sempr'vso:
Enotata del cor la sè costante,
De lo spirito mio dal mondo escluso,
Trarre il cener di terra, e nel suo petto
In memoria di me dargli ricetto.

Tomba felice ben saria se Amore
Mi collocasse ne l'amato seno,
Godrei douunque susse à tra l'ardore
De l'arsa Libia, o in placido terreno:
Godria lo spirto mio raro splendore
Se in lui stanzasse di delizie pieno,
Mirando in esso ogn'hor l'obbietto, e'l zelo
Ond'hebbe doppia vita il mortal velo.

Cosi

Cosí dal duol sospinta iva cercando
Scoscesa balza, ò rouinosa strada,
In cui salendo, e giù precipitando
S'vccida, non hauendo laccio ò spada:
Quando vidde repente à se volando
Tortora scender da l'alta contrada,
Dietro a cui s'era con rapace morso
Posto vn Astore, e già gli premea'l dorso.

La ricoura la donna, e la disende

Dal vorace rattore, indi si volue

A se stessa, e da tal prodigio prende

Somma speranza, e viuer si risolue:

Le soggiunge vn pensiero, e la riprende

Del mal proponimento in cui s'inuolue,

Mostradole, che l'huom, mentr'egli hà vita

Sperar deue dal ciel perpetua aita.

S'arma d'ardir virile, e si consola

Con la memoria altrui, co' suoi successi,

E se ben si ritroua inerme, e sola

Cinta d'ombrosi faggi, e di cipressi:

Temer non vuol, ch'ognitimor gl'inuola

Il desio di morir, mirando in essi

Il periglio di morte, e chala morte

Può sol disacerbar sua dura sorte.

Mà per saluar la castità, che cara
Tiene assai più che la sua vita, scioglie
La ricca gonna al suo bel corpo, e impara
A farne d'huom viè più sicure spoglie:
Fende quella in più guise, e di più rara
Foggia s'ammanta il busto, e seco toglie
Forma viril, celando aurei capelli
Con mille intorno attorcigliati velli.

Sembra cinta così la bell'Arciera,
Che fotto habito d'huom formò Babelle,
Resse gli Asiri, e spauentò guerriera
Dell'Indo adusto le contrade belle:
Intal guisa composta ardisce, e spera
Domar gl'influssi, e le maligne stelle,
E in quei boschi habitar sin che migliore
Sorte le renda il suo perduto Amore.

Di là si parte, e trauestita torra
Pei calcati vestigi al chiuso ouile,
Oue la schiera pastoral soggiorna
Godendo à l'ombra vn sempiterno Aprile:
Iui a l'hor che co' rai la terra adorna
Febo, e quando si carca, e cangia stile,
Guida la greggia al pasco, e la conduce
Al sido albergo, e n'è guardiana, e duce.

Elemani vse far fregi, e ricami
In ricchi drappi, e in delicati lini,
Hora in vece di porpora, e di stami
Tesson fiscelle à piè di faggi, e pini:
E da pendenti, e giouanetti rami
D'aceri, bossi, e di cipressi alpini
Traggon le scorze, e ne forman sonore
Sampogne, e Cetre a lo spirar de l'Ore.

Tal'hor con ferro tortuoso incaua
Nappi di legno, e con le mani intatte
D'ogni putrido humor gli purga, e laua
Indi vi spreme il prezioso latte:
E ne fà cibo a sè qual'hor l'aggraua
L'auida fame in quell'ombrose fratte,
E qual'hor d'atra nuhe il sol si vela
Sotto ruuida pelle il corpo cela.

Nè passa giorno mai, che'l cauo speco
In cui soggiorna il prigioniero Amante
Non visiti piangendo, e dica seco
L'infelice di les successo errante:
E la dolente Istoria al sonar d'Eco
Non incida col ferro in mille piante,
E ch'alle deità de' grati orrori (hor fiori.
Non porti hor latte, hor mele, hor frutti,

Cefare intanto entro a ripari accolta
La gente hauca da le shattute mura,
D'acqua di fango, e d'atra polue iuuolta
Orribilmente oltre a l'vfato ofcura;
Langue la plebe afflitta al nembo volta,
Che macchinò ver lei l'empia congiura,
Duolsi di lui non sol, ma de la sorte,
Che al nemico schiuò rouina, emorte.

Chi

Chi la tenda sdruscita acconcia, e l'armi
Forbe di sozzo limo ingombre, e brutte,
Altri in runidi tronchi, e saldi marmi
Stendon le vesti, v' sien dal sole asciutte:
Questi esala dal sen dogliosi carmi
Mirando le sue merci al suol distrutte,
Tra l'arena sepolta, e tra i torrenti,
Squarciate, e rotte dal suror de' venti.

Altro tra monti di confusi arnesi
Dal furor dissipati d'Aquilone,
Cercai perduti ammanti, e cari pesi
De la restata in campo provisione:
Chi per amico estinto, e membri ossessi
Da pietra di dardo in la mortal tenzone
Geme languendo, e le ferite bagna (gna.
Col proprio pianto, e'l duol col sangue sta-

Corron di quà, di là, mal conci anch'essi
I Medici à curar mortal ferite,
E i lacerati corpi, e i membri oppressi
Premon chiamando al suo vigor le vite:
Ferue l'opra, e tra cerri, olmi, e cipressi
Cuocono à tale effetto erbe infinite,
Da' cui sughi salubri in modo strano
Ua stillando in altrui medica mano.

Ma'l somo Eroe, che di più interno affanno Ingombra il cor ben che di fuor no'l mostri, Scorre per emendar l'hauuto danno Con frettoloso piè cancelli, e chiostri: Vede ouunque si volge empio tiranno Fatto il nembo crudel di gemme, e d'ostri, E le ricchezze del suo campo immerse Tra suelte piante, neui, e pioggie auuerse.

Destina a l'opre manual coloro,
Che di rustici arnesi arman le palme,
A ricercar tra le rouine l'Oro
Sepolto da la pioggia, occhio de l'alme:
Ad altri impon, che'l trouato tesoro
Tra l'altre si riduca amate salme,
Quà padiglion, colà stendardo, e tela
Sitrae, che arida gleba asconde, e vela.

E rincuorando i sbigottiti petti
In sì fatto sermen la lingua snoda;
Generosi guerricri al mondo eletti
Per acquisto immortal d'eterna loda:
Non sia, non sia di voi chi mai sospetti
Del fato auuerso, onde il nemico goda,
Perciò che ogn'hor volubilmente immote
Gira fortuna la fallace rota.

Oggi se'l ciel con nubilosa fi onte Non si mostrana a l'opre nostre aunerso. Restana il Rè Toscan tra morti ed onte Da le forze di noi, vinto, e disperso: Piacque a la sorte sua, che'l piano, e'l monte Fosse tra dense tenebre sommerso, Et in vece a prò suo d'aure, e d'ardori Rotasse il ciel per lui nembi sonori.

Doman forse auuerrà, che volti il tergo
Fortuna a l'opre sue come far suole,
E in dissauor del Fiesolano albergo
Giria sinistro la volubil mole:
Questo è certo sperar, per questo m'ergo
A più viuo desio come il ciel vuole,
Che de' moti di noi ministro eterno (verno.
Ne porta hor guerra, hor pace, hor state, hor

Nè di speranza mai spogliar si deue Huom per vario accidente, ò strano caso, Treiò che se Aquilon carco di neue Surge, mandando il giel morto al'Occaso: Vien Primauera poi, che in tempo breue Versa erbe, e frutti da più nobil vaso, E con essi fortuna immitatrice D'ambo, fà l'huomo, hor miser'hor selice.

Nèdouete temer, che nulla manchi A l'armigero campo, perche ogn'hora Quì dal Tebro portar nen son mai stanchi I carriaggi senza far dimora: Munite il petto pur d'animi franchi Onde veggia il nemico l'rltim'hora E le noiose mura a terra estinte Sien da le forze nostre oppresse, e vinte.

E 3

Le

Le vettouaglie, e le reliquie spente
Dal fulminar del tempestoso Noto,
Risurgeranno a consortar la mente
In poch'hore da suot palustre ignoto;
E pria che da l'ostel de l'Oriente
Ritorni il Sol dal suo cammin remoto,
Imuro tornerem, lassato dianzi
Sdruscito, e rotto, ond'ei più non s'auanzi.

Stringer conuiene hor che fortuna arride
A desir nostri la Città nemica,
E col fauor de le celesti guide
Non risparmiar disago, nè satica:
Così vinse Alessandro, Acchille, Alcide,
E Ciro, e Serse ne l'etade antica,
E da l'ostinazion Troia, e Cartago
Cadder sepolte in rouinosa immago.

Sì disse il sommo Duce, e con serena Fronte, suegliò vigor ne' freddi cuori, Mentre il sier guastator suor de l'arena Traea con lieto cor merci, e tesori; Dato sine a tant'opra, a ricca cena I saggi Duci, e i Caualier migliori Seder sè seco, sendo il sol sommerso Ne l'onde, a brun vestito i' vniuerso.

Passò la notte, e di fulgenti raggi
Cinta, e con piè di rose vscil' Aurora,
Chiamando il gran pianeta a' suoi uiaggi,
Per cui l'aprica selua il crin s'indora:
Surge al surger di lei tra mirti, e saggi
L'amato rosignol, che i boschi honora,
Inuitando col suon de' nuoui accenti
Acantar seco gli augelletti, e' uenti.

Quando il gran Capitan, cui preme il core Senza punto cessar noiosa cura, Ne lo spuntar del mattutino albore Drizzo l'Oste animoso in uer le mura; E con nirtù di gemino nalore Il fatto acquisto d'occupar proccura, E rintegrar de' militari ordegni Le nacillanti ruote, e suelti legni. Ma la ferocità del fier nemico

Con intrepido cor contrasto face

Al disegno di lui, nel nido antico

Traendo il tutto a se con mano audace:

E quel che tor non può nel duro intrico

Col ferro strugge, e con l'ardente face,

Tenendo a suo poter da se lontano

Con archi, e fionde il General Romano.

S'affrettan quei di fuore ergere al Cielo
Tumuli di terren, bastioni, e traui,
E farsi à comun prósicuro uelo
Da schiuar dardi, lance, e pietre graui;
Onde ne l'ossa à terrazzani un gelo
Surga, e d'orrore algente il sen gl'aggraui;
Mirando gl'ossinati lor pareri
Diuenir più, che mai tremendi, e feri,

Alzan dal canto suo d'asse, e di pietre, E torri, e merli, e baluardi, e forti, Locandoui baliste, archi, e faretre De le mura in disesa, e de le porti; Nè da tal'opra mai vien che s'arretre Per periglio nessun d'armi, o di morte, Nè'l sesso imbelle, o men l'età canuta In disesa comun morte risiuta.

Zambardo anch'ei con disusati modi
Incita a l'opre il Cittadin d'Auerno,
Che per tessere altrui trappole, e frodi
Spiega quanta persidia è ne l'Inferno:
E con varis artisizi, e varis modi
Forma sulfurea sace, e ghiaccio alterno,
E connuoue inuenzioni, e ordigni strani
Dal muro tien gl'asalitor lontani.

Queste auuentate ne l'auuerse schiere Vibrano hor siame aduste, hor freddi venti, Che a le turbe foltissime guerriere Hor portan graue incendio, hor ghiacci al-E co l'vno, e co l'altro ogn'hor scuere (géti: Doglie insecate, aspro dolor di denti, Suegliano in quel, cui la sortuna, e'l sato Per la lor morte d'incontrarli è dato.

Come

Come quando dal ciclo irato scende
Infocato vapor ne' bassicampi,
Che ouunque batte rouinoso incende,
Né v'è chi dal furor suo sugga, o scampi:
O tal'hor, che intricato l'ali stende
Borea cinto di turbini, e di lampi,
Che col veloce imperioso volo
Suelle le selue, e crolla l'Asse, e'l Pole.

Spinge mal grado lor, gl'argini eccessi
Cejare il generoso, al rotto muro,
E di troncati cerri, olmi, e cipressi
Forma vn riparo altissimo, e sicuro;
Oue a piantar gli alloggiamenti spessi
Le turbe incita, e con pensier maturo,
Stringe a tutto poter l'ampia Cittade,
Serrando i passi, i portici, e le strade.

Hor mentre egli trabacche, e padiglioni

Dal pian trasporta al più sublime colle,
Ecco da' suoi guerrieri addur prigione

Huom di tetro sudor bruttato, e molle;
Che di barbaro aspetto, e di sermone

Juanti a lui l'altera fronte estolle,
E vuot parlar, ma le consuse note

Di lui Cesar non sa, ne intender puote.

Chiama per penetrar la strana voce
Il generoso Irone; Iron, che nacque
Ne la magion doue l'Oronte ha soce,
E sa di salso humor gravide l'acque:
Costui parti là ne l'età seroce
Dal natio nido, oue già in cuna giacque,
Et avido imparar costumi, e riti
Cercó la terra, e'l mar per tutti i liti.

E d'ingegno souran dotato apprese Trascorrendo Città, Castella, e Ville, Varie lingue, com'es variò paese, Praticando hauea visto a mille, a mille; Questi comparso, e le sue note apprese Fulminando da gl'occhi ampie fauille, Disse questi è del centro, ò messo, ò spia Quinci mandato per consusa via. E volto a lui con rigoroso sguardo
L'interrogò del peregrin sentiero,
Minacciandol punir con laccio, ò dardo,
Quand'egli al sermon suo celasse il uero;
Spauentato il prigion qual Ceruo, ò Pardo,
Disse esfer del nemico un messaggicro
Mandato al Rè da l'aspettate squadre;
Che guida il figlio a dar soccorso al padre.

E che per strada incognita, e secreta

Venia per por ne la Cittade il piede,

Ma come cieco, cui bramata meta

Spera trouar, nè del suo mal s'auuede,

S'auuenne in parte, oue appiattata, e cheta

Armata torma hauea secreta sede,

Da cui su preso, e prigionier condutto

Pria che l'ossizio suo sesse alcun frutto.

Replica Irone, hor l'imbasciata, e'segni
Fanne palese, e' tuoi secreti spiega,
Esto tremante, ampie Prouincie, e Regni
Risponde, son per uoi congiunte in lega:
E in danno uostro le forze, e l'ingegno
Han preparate, e ciascun s'offre, e prega,
Per uenirui a troncar l'audace orgoglio,
Nè temon mote alpestre, ò siume, ò scoglio.

Son trentamila armati, han per compagni
Disperato pensier, peruerse uoglie,
Non curanti di morte, e di guadagni
Desiderosi, e in un de l'altrui spoglie,
'Nè tra quanti'l ciel copra, e l'onda bagni
Più sera gente han le terrestre soglie,
Han per legge la spada, e nume l'empio
Interesse, il peccato, e'l mal per tempio.

Fabricatori son d'inganni, e mastri
D'ascosi agguati, e insidiose frodi,
Suelti chi da gl'aratri, e chi da i rastri
Tolleranti a' disagi, usati a gl'odi:
Tra cui mille Sulmoni, e Zoroastri
Son, che de l'arte magiche hanno i modi,
Opran le forze, opran la fraude, e male
Contro a l'astuzia lor l'ingegno uale.

E 3 Ver-

81

Verranno a danni vostri a l'hor che d'ombra Sarà velato il mondo, e spento il Sole, E con tumulto altier, che i petti ingombra Empieran l'aria, e la terrestre mole: Sarà seco l'Inserno, e quanto ingombra Il tenebros'orror, che pregia, e cole, E tra larue, fantasme, ed armi, e strida Lo spauento, e la notte hauran per guida.

L'hora prefissa non sò dirui appunto,
Che questo ascoso stà ne' lor pensieri,
Questo sò ben che già lo stuolo è giunto
Vicino a l'Alpe, onde pariji pur'ieri,
E di venire al Rè prese l'assunto
Per far palesi i suoi disegni alteri,
Auuisandolo in vn, che sostra, e tenga
In punto l'arme sin che'l giorno venga.

E tanto più, che'l suo gran figlio Armonte Nouellamente s'è col campo vnito, E col Duce souran volta la fronte Ver la Città di tai turbe guernito; Tacque ciò detto, e de le cose conte Gl'alti disegni, e le nouelle vdito, Cesare impon, che si discioglia, e prenda Il suo cammino, e in libertà si renda.

Quel se ne vatutto deluso, e gira
Contrario al suo pensier libero il passo,
Lassando il Duce, ch'entro al cor sospira
Da tante nouità trasitto, e lasso:
Ch'hora il rischio vicin cruccioso mira,
Hor del suo campo il general conquasso,
Vede Rosmondo, ond hauea salda speme,
Ramingo andar col gran Brimarte insieme.

D'ambo, cui già più giorni attende in vano, si ducl palese, e lor tardanze accusa, Remormora ogni lingua, e'l gra germano l'ascelta anch'ei, nè val che adduca scusa; Cresce la fama tal, che quasi insano Pubblicare il guerriero ardisce, ed vsa, Passa per tutto il campo, e viè più moue (de Rābaldo al biasmo, buom, che del suo mal 80

Tra Rambaldo,e Rosmondo vn tempo tenne.
Nimicizia mortal, zelos'honore,
Che mischiato d'inuidia a macchiar venne
De l'inuitto guerrier la mente, e'l core:
Già no'l curò Rosmondo, anzi s'astenne
Più volte d'adoprar l'ira, e'l surore,
L'altro, che ardere il sen sentissi, il guardo
Girò sempre ver lui sdegnoso, e tardo.

Hor sentendo vibrar contro al riuale L'audaci lingue di calunnie armate, Fulmin'anch'ei dal petto acuto strale Biasmando d'essole virtù pregiate: L'ode Ruberto, e come hauesse l'ale Corre repente, e ne sa motto al frate, Indi concordi al General se'n vanno, A cui palese il gran pensier suo sanne.

Unol Druarte in difesa del fratello
Cotro al'empio Rambaldo entrare in capo,
E fare in vece sua mortal duello
Fin che l'vn mora, e l'altro impetri scampo:
Nega Cesare il tutto, e del nouello
Desio mostra nel volto acceso vampo,
Dicendo, che a ragion mormora; e freme
In comune, e in privato il campo insieme.

Fur saette pungenti, e acuti dardi
Tai note al cor de' generosi Eroi,
Tal che a partir da lui zoppi, ne tardi
Non suro (irati) a ritornar tra' suoi:
Disposti riuoltar gli accesi sguardi
Da' Toschi lidi, a' più lontani Eoi,
Ed'oprar l'armi altroue, e cercar tanto,
Che gl'erranti Campion gli sieno a canto.

Stabilito'l disegno, armi, e caualli
Fan da' paggi di lor condursi auanti,
E sopra quei saliti, obliqui calli
Prendon, lassando a tergo insegne, e fanti;
Han per guida lo sdegno, e monti, e ualli
Trauersan ratti, e riui, e boschi erranti,
Cesar se'l uede, e'l sente, e in petto frange
L'ira, e'l dolor, che lo tormenta, & ange.

No

8

No'l mostra gid, ma con prudenza serra Vn diluuio nel petto di sospiri, E l'Oste insiamma a la sutura guerra Con baldanzose note in larghi giri;

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS.

A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY.

18 5 W 1988 7 y 4 - 4

Gode l'inuidia, ch'entro a' cor si serra Celatamente à macchinar martiri, E de le sue vittorie al Rè d'Inserno Manda gli aussi, onde gioisce Auerno.

## Fine del Canto Sesto.



E A R

grand the Mantin Spect

my - " market - 1

Marine Townson States

and a in the same the

- HE Was not by the Mark the A



#### CANTO SETTIMO.



A la ricca Magion del Ciel for gea

Il chiarissimo Sol con chioma d'o-70 ,

Etra le frode il rosignol traea

Dal picciol petto suo canto sonoro; L'Aere, il Mare, il Fuoco, e'l Ciel ridea, E spiegaua la Terra il suo decoro, Gl'huomini, e gl'animai suegliando intorno A salutar, tratto di cuna il giorno.

I'hor, che'l campo peregrin le cime De' monti occupa, onde Fiesol si scopre, E scorge il gran Romano erger sublime Forti, e ripari, intento à nobil'opre: Si cela quant'ei può, scendendo a l'ime Valli, etra i colli eccelfi si ricopre, E per dar forma al mal composto stuolo Prende, ostosotra i monti, vn verde suolo Iui si ferma, e'l sommo Capitano Facenno al'hor, che vuol veder le schiere, In ordinanza, e de lo stuol sourano Le guide, l'armi, e le real bandiere; Onde a l'alzar d'impetuosa mano Si sueglia vn moto in quelle genti altere, Come tal'hor ne le Città si suole Da' mercenari a lo spuntar del Sole.

Corron di quà, di là, l'inuitte guide, E sottosopra van caualli, & armi, Mentre il cauo metallo alterno Stride, E infiamma il cor con bellicosi carmi; Hor tu Musa al mio stil cortese arride, Onde di grani note il petto s'armi, Ecol canto, ch'in te surge, e rimbomba Tragga gl'estinti Eroi di tetra tomba.

De la Città, che all'hor capo, e regina Era del mondo, il fortunato impero, Si distendea fin doue il Sol declina Nelmar d'Atlante a l'Artico Emispero; E fin colà ne l'instabil marina, Che parte l'Indo, e'l Persian guerriero, Abbracciando il mar Caspio, e l'Oceano Dal Samotrace inuitto, a l'Affricano.

E l'Isole

El'Isole, che in un bagna, e circonda

Del nostro mondo al suo famoso nome,
Riuerenti con fronte ogn'hor gioconda
Piegauon liete l'honorate chiome:
Tremaua al suon di lei la terra, e l'onda
Con le forze dilor sommesse, e dome,
E Roma risonar con grido alterno
Il Mar facea, la Terra, e'l basso Inferno.

Sol mancaua al suo Scettro vnirsi il Trace Al'hor negletto, il Tartaro, e'l Biarme, Che ogn'hor domi da lei suggir la pace Volgendo in vece sua le sorze, e l'armi: E d'indomito ardire, e pertinace Pensiero armati, e bellicoso carme, Aspre selue habitando, e freddi monti Tenner sempre ver lei volte le fronti.

Seco si collegar gl'Vngheri, e quanti
Sotto al rigor de la gelata Zona
Albergan tra le selue, e monti erranti,
Id ve cinto dineui il Borea suona;
Tutti armati di sdegno, e minaccianti
Negan supporsi a la comun corona,
E perdenti, e vincenti il duro morso
Schiuan, d'ostinazion seguendo il corso.

Da questi, a cui di sdegno, e di vigore in si Infiammò il cor Megera, armò la mano, Si volse a ricercar l'ostil fauore Il Rè, mandando il siglio Fiesolano: Che tratti, chi da lor, chi dal furore Tantin'accolse, ch'empi'l monte, e'l piano, Et auidi di sangue, e di rouine Pur gli condusse al Regno Etrusco al sine.

Iui egli ascesso in eminente parte Con fronte augusta, e maestà sourana, Mira lieto passar lo stuol di Marte Di stil diuerso, e di sembianza strana: Mentre, che intorno a lui diuiso ad arte Pompeggia ricca d'or turba germana, Che sedel guardia con astati ferri Gli sanno a l'ombra ogn'hor d'elci, e di cerri

Fur primieri a passar quei, che'l gelato
Mar, con prosondo sen nutrisce, e laua,
Popol d'animo inuitto a guerra vsato,
Cui periglio, ò timor non punge, ò graua:
A l'acquisto d'Imperi, e Regninato,
Generoso di cor, di mente praua,
Prodotto nel rigor de' monti algenti,
Ricco di paschi, e di guerrieri armenti.

Vermelandia real, Telga, e Clamera,
Città famose del Gotico seno,
Mandan l'ardita, e valorosa schiera,
E Licopia, e Lideso d'ombre ameno:
E Schiniga, e Viborgia; e Varne altera,
Vastena, e Talge, in cui suor del terreno
Surgon piramidose pietre erranti,
Sepolture stimate di giganti.

Sarmante e'l Capitan, Sarmante il forte,
Nato à sparger di mébra humane il suolo,
Sprezzator de' mortali, e de la morte,
Al cui valor non basta vn regno solo:
Questi dal Mauro, a le Caucasce porte,
E dal gelato, al più feruente Polo,
Guerreggiando più volte inuitto corse,
E sempre vincitor venir si scorse.

Settemila guerrieri hauuti in pregio
Permolti, e molti lustri haue costui,
Passa secondo il suo vicin Noruegio,
Di costume, d'ardir consorme a lui:
Ma di rito diuerso, e privilegio,
Per ch'egli trae colà da' Regni bui,
Al'opre manuali intento il coro,
Che scacciò giù dal ciel turbo sonoro.

Eda gl'orridimonti, a cui ghirlanda
Fan d'ogni tempo algente ghiaccio, e neni,
Trasse Sardanapeo turba nefanda
Ne' campi auuezza a le fatiche greui:
Sardanapeo crudel, che ogn'hor comanda
A la morte mandar reloci, e leui,
Wille, e mill'alme al tenebroso fondo
Col ferro in mano a distruzion del mondo.

21

Hà trecento a caual di ferro armati,

L tremila pedon con lance, ed archi,

Solleciti a gl'assati, a pugnar nati,

A tumutti loquaci, al uiuer parchi:

Ingombran doppo lor campagne, e prati

Di risonante acciar grauosi, e carchi

I Lituani arditi, che tra l'onde

Gotiche, e l Tanaì la terra asconde.

Questi da monti altissimi, e deserti
Rubeno accosse, il Capitan feroce,
Al corso usati, ene le caccie esperti,
Con l'opre spauentando, e con la uoce:
Son seluaggi, e di lana, e pel coperti,
Altri in arcione, altri pedon contrasta,
Altri la spada adopra, altri opra l'asta.

Secento Caualier son quei, che in sella
Surgon, tremila è poi lo stuol pedestre,
Passa doppo costor turba rubella
Di selue Pscita, e di montagne alpestre:
Austro non portò mai nembo, o procella
Graue cosi, per la magion terrestre,
Qual san costor nel militare assalto
Di sague humano empiédo il freddo smalto.

Da la deserta region, che bagna
Del sero Scita il pelago ondeggiante,
Accolse Rinogeo d'erma campagna
Sparso in guisa di sieno il vulgo errante;
Rinogeo, che di sangue i campi bagna
Nel tetro Agon, ch'ha membra di gigate,
Calcando a l'vso suo strano, e bizzarro
Con gl'altri armati suoi falcato carro.

Tartari son costor, Tartaro è'l Duce
Di cuitartare son l'opre, e' pensieri,
Quattromila pedon seco conduce:
E trecento a caual d'arme leggieri:
Ecco doppo costor Grison che adduce
Nuoua gente a calcar nuoui sentieri,
Che ne l'ameno suol nutri feconda
Bottinia a cui dà cibo eterno l'onda.

Leggiadrissimo aspetto, animo inuitto,
Generoso pensier diè lor natura,
De le squame de' pesci, ond'hanno il vitto
Parimente han le spoglie, e l'armadura:
Mieter biade, vsar viti hà lor prescritto
L'orrido giel, ch'ogn'hor la terra indura.
Ma con traffico eterno essi nutrisce
Il vicin Goto, che i lor cibi ambisce.

Ecco dilà, doue perpetuo verno
L'Aria, la Terra, e'l Mar conuerte in gelo,
Strana gente venir, che prende a scherno
Morte no sol, main vn gl'huomini, e'l cielo:
Gente, che giù dal tenebroso Inferno
La Legge apprende, e'l virtuoso zelo,
E di larue, fantasme, e sogni, ed ombre
Hà d'ogni tempo l'empie uoglie ingombre.

Il Biarme terren tra piaggia inerme,
Tra diserte campagne, e boschi inculti,
La samelica uita lor ne l'erme
Valli nutrì, dal Solmai sempre occulti;
Per costor non s'alzar teatri, o terme,
Nè palazzi dal'arte humana sculti,
Ma sempre in tombe, e cauernose rupi
Visero in compagnia d'Orsi, e di Inpi.

Bimago è'l Duce lor, che a gli elementi
Con diabolico scettro il moto impone,
Conturba i Mari, e in un dà legge a' Venti,
Senza legge osseruar, senza ragione;
A l'empie note, a' suoi profani accenti
Ubbidisce d'Inferno ogni Demone,
Hà cinquemila seco, a cui concede
L'auara uita sostentar di prede.

L'Vnghero poscia, e'l Moscouita audace
Guida Radasso, huom dispietato, e crudo,
Che ogn'hor nemico turbator di pace,
D'orgoglioso pensiero al cor sa scudo:
Hà secento in arcion, turba loquace.
Usata al suon di periglioso ludo,
Milledugento ne conduce à piedi,
D'animosa uirtù mai sempre eredi.

Il Boc-

Il Boeme, e'l Pollacco uniti aggiunge
Amorco uincitor d'ira, e di sdegno,
Cui stimolo immortal di gloria punge,
E desio d'acquistar tesoro, e Regno:
Lassò per uenir quà l'ingrato, lunge
De la sida consorte il caro pegno,
Che d'unico bambin dotata, in uano
Pianse con esso in braccio il padre insano.

Pianse seco al partir Narsete il ueglio
La ratta suga, genitor di lui,
Dicendo ab solle, adunque a te par meglio
In guerra star, che co i parentitui?
Dunque ti può parer più caro speglio
La morte, e'l sangue, che tuo siglio, e nui?
Dunque l'età canuta, ond'io m'adorno
Viurà mirando a tè mancato il giorno?

Pianse Gineura ancor, pianse Testilla
Sorelle entrambo, il pertinace ardire
Di Nicandro, e d'Argeo, che di fauilla
Caldi d'honor uidder da lor partire;
E lassar la Città lieta, e la uilla
Con le gioie d'Amor, per qui uenire,
Sprezzando folli; e ciechi la beltade
Sourana, e'l sior de la lor verde etade.

Questi cinti di squadre, e d'arme onusti Vscir di doue parte i Franchi il Reno, Da freddi monti, onde i Germani augusti Albergano ebri, e tra delizie in seno: Son duemila pedon, che a' campi angusti Pestan con graue piè leggier terreno, Portati da i destrier, sono altrettanti, Tutti gonsi di titoli, e di vanti.

Ecco zelante d'honorate imprese
Ultima comparir Durippe altera,
Donna, che suor del marzial paese,
Che'l sero Scita baldanzoso impera,
Usci coperta di serrato arnese
Succinta in gonna, e indomita guerriera,
Inlargo campo vsata, e in dura chiostra
Col viril sesso entrar souente in giostra.

Giouanetta costei nel sior de gli anni
Sprezzò l'arte di Palla, e di Cupido,
E sottoposta a' marziali assanni,
Fuggì soletta dal natio suo nido:
E portando a le sere estremi danni,
Acquistò tra le selue immortal grido,
Insiammó l'huom di bellicoso ardore
Tal'hora, e spesso di lasciuo Amore.

Ha dugento con lei vergini armate
D'archi, di maglie, e di volanti strali;
Pronte a feri conflitti, al ferro vsate,
Veloci al corso, quasi augel, ch'ha l'ali:
Sembrano in mezzo a l'orride giornate
Turbini ardenti, e fulgori mortali,
E sempre vincitrici in ogn'impresa
Tornano, e intatte da nemica offesa.

De l'antiche reliquie eran costoro,
Che infettar l'Asia mille volte, e mille,
E da Rifei gelati, al lito Moro
Sparser vincenti ogn'hor mortal fauille:
Fin ch'estinse di lor l'aura, e'l decoro
Ercol primieramente, e poscia Acchille,
E la fortuna, che le prese a sdegno
Perder lor sece in vn le forze, e'l Regno.

Così paßa schierato il campo, e'l monte Ingombra tutto, e la collina, e'l piano, Métre l'Insegne, e l'Arme il sero Armonte Vagheggia presso al General germano; E passato lo stuol con lieta fronte, Sì disse a lui riuolto il Capitano, Il tutto è in punto omai, sol manca d'alto Muouer le turbe, e cominciar l'assalto.

Ma perche sin colà l'andar celati
Vuopo sarebbe, e gran vantaggio a noi,
E i nemici assaltar tra gli steccati
Improusso, e sar vani i pensier suoi:
Sarà ben d'aspettar, che gl'insiammati
Raggi del Sol sugghino a gl'altri Eoi,
E ne l'oscurità de l'orba notte
Sien le pavi di lor tosto interrotte.

Nò nò foggiunse Armonte, à me non pare Pugnar tra l'ombre oue non sia la luce, Perciò ch'entro la mischia può incontrare, Che'l Duce il seruo recida, e'l seruo il Duce: Nè sicuro è'l camin, che al militare Campo, tra balzi il peregrin conduce, Pugnisi pur mentre l'aurata ssera Distingue i campi, e l'aura, e l'altra schiera.

Bimago a l'hor l'empio Biarme auante Si trasse al Duce, e d'sse, a mè si dia L'assunto di condur la turba errante Ver la Città per disusata via: Io mi vanto fin là posarle piante Con questa innumerabil compagnia, E d'improuiso assaltar l'Oste in modo, Che occhio non veggia il mio pensato frodo.

Diesi, rispose Fiesolano, e'l Cielo
Prendacura del resto, e passi sgombre
Il Mago a l'hor tra stelo ascoso, e stelo
Inuoca, e chiama a sè di stigie l'ombre:
Ecco al primo sermon d'orrido velo
Coprirsi il Sol così, che par che adombre
Il campo tutto, e procellosi monti
Velan d'oscuri nuuoli le fronti.

Di foltissime tenebre, e d'orrore
Il poderoso esercito s'ammanta,
Entro à cui d'inuisibile splendore
Formar l'Inferno vn'altro Sol si vanta:
Sol, che alle turbe amiche sà chiarore,
E lor mostra ogni stipite, ogni pianta,
Mà velato così ch'altr'occhio mai
Mirar non può di lui gl'infernel rai.

Sotto a st folta nebbia il campo corre
Occulto in guisa tal, che occhio no'l vede,
E veloce cosi che'l vol precorre
Mentre i noiosi intoppi ardito siede:
Mira il Roman da la volubil torre
Farsi di nuouo il ciel di nubi erede,
E ver lui minacciar nuoua procella
Sotto al rigor di sua contraria stella.

Facenno il Capitan, che ognun si volga Verso le tende, e lassi la Cittade, E che in sicuro l'Oste si raccolga Mentre il ciel torna a dilagar le strade: Il precetto comun s'erge, e diuolgà, Et al suo grido s'insodran le spade, Che l'esempio passato ogn'orba mente Oltre al timor sà diuenir prudente.

Mentre fortuna al Roman campo appresta
Rouinoso periglio, il gran Druarte
Con l'amato Ruberto non s'arresta
Fuggir da l'Oste in peregrina parte:
Et hor trauersar monte, ed hor foresta,
Ambi insiamati di sdegnoso Marte, (varco
Fin che sur giunti a vn siume, oue ampio
Facea spazioso sotto a vn ponte vn'arco.

Era di là dal gran torrente eretto
Cinto di mura altissime vn Castello
Inespugnabil sì, che dal sospetto
Sembraua fatto a forza di scarpello:
E si sublimi hauea le piazze, e'l tetto,
Che non vi può poggiar chi non è augello,
Sol non lungi dal ponte hauea vna porta
A cui si gia per strada angusta, e torta.

Ne la sponda vicina a piè d'vn sasso Sedeua vna mestissima donzella, Che con languido aspetto, e ciglio basso Piangea dolente sua fortuna fella: Gli cadean giù pe'l sen di gioia casso Le lacrime da l'vna, e l'altra stella, E le rosate guance, e'l bianco grembo Fea rugiadoso di sospiri vn nembo.

Come fur presso a la dolente donna
I guerrieri sermar tosto i caualli;
E del graue martir, che in lei s'indonna
L'interrogar coi presenti interualli;
Ond'essa fatto al bel sianco colonna
De la candida destra, i bei cristalli;
Dal pianto asciutti col pregiato manto,
Sciolse le note sue miste col pianto.

Fuggite

Fuggite peregrini il vicin ponte,
E'l Castel d'empia fraude infame nido,
Se soffrir non volete oltraggio, ed onte
Da l'ospite di lui maluagio, e insido;
Sparse con questo dir da gl'occhi vn fonte
Di pianto, e rinforzò l'acerbo striao,
Essi la confortar, chiedendo insieme
La cagion del martir, che'l cor le preme.

Da singozzi interrotta, e da sospiri
Snoda di nuouo in tal sermon la lingua
La bellissima donna, e in breui giri
Il mal narrò, che'l sen di duol l'impingua;
Cortesissimi Eroi, se mici martiri
Il pianto soffrirà, ch'hor vi distingua,
Udrete la cagion per ch'io mi lagno
E di lacrime giuste il petto bagno.

Ne l'inclita magion, che'l Tebro inonda
Nacqui, e vissi d'Amor suggetta, e serua,
E d'vn gétil guerrier, che in grazie abboda
Arsi, per cui sprezzai Delia, e Minerua:
Questi sentito a la samosa sponda
De l'Arno rinnouar tenzon proterua,
Tra l'ostinato Etrusco, e'l nostro campo
Accese il cor di bellicoso uampo.

E come quel, che di feroce ardire
Colmo hauea'l petto, e dizelosa fama,
Da mè, ch'era il suo ben, tenta partire,
E d'andarsen cola disegna, e trama;
A la cui voglia mi sento morire,
Che così fa chi l'amator riama,
Piango, e col pianto mio fo sì, che lui
Seco mi guida, e non fa motto altrui.

Così d'arme finissima, e destriero
Guernito Filiberto, entrò in camino,
Che tale era nomato il Caualiero,
E seco venni anch'io sopra vn Ronzino:
Fin che per torto, e malnoto sentiero
In questa parte ne guidò il destino,
Ne l'hora appunto, che di Febo i raggi
Fuggono estinti da notturni oltraggi.

Hor quiui giunti, à me si volge, e dice Il fido amante, qui farem dimora, Cara Gineura, poi che à noi non lice Più innanzi andar, che ne lo vieta l'hora; Passa il ponte ciò detto, e la pendice Mira, e'l Castel, da cui vede vscir fuora Huom d'alta maistà, d'aspetto grato Con serui, e paggi in molta copia allato.

Questi giunto appo noi contezza chiede
De l'esser nostro, e de la nostra sorte,
E se nem co a la Romulea sede
Fusse il guerriero, ò pur di lei consorte;
Perche à nessun qui lice porre il piede,
Che non sia grato a la Romana Corte,
Anzi vi muore ognun che'l ponte sale
Se armato contro à lei giunge riuale.

Noi, rispose il mio ben, calchian le strade Come tu vedi per trouarci in campo, Oue le lance, e le Latine spade Fanno al seroce Ircan grauoso inciampo; Danne dunque ricetto, hor che'l Sol cade Da l'aer nostro, altrui portando lampo, Che doman poscia, nel nouel mattino Prenderemo ver là lieti il camino:

Allegro il veglio, a l'hor s'inuia dicende Seguite mè, che volentier v'albergo, Passa l'amante mio tosso, credendo Al sinto Duce, ed'io con esso m'ergo; Ma ne l'entrar la porta, ecco cadendo Tra Filiberto, e mè, che gl'ero a tergo, Pesante vscio di bronzo, e lui rinchiude Entro al Castello, e mè di suora esclude.

Com'io restassi a l'hor pensar potete
Se fauilla d'Amor v'arse già mai,
Vedendo, ahimè, da impenetrabil rete
Chiuso il nobil garzon, cui tanto amai:
E le speranze mie sommerse in Lete,
Perche à singulti, a gl'inselici lai,
Alcun non v'è, che la rinchiusa soglia
Dischuda,e col mio ben prigion m'accoglia

Né per grido giammai, né per tumulto
Di percotere ahimé palma con palma,
Alcun fù mai, che al prigioniero occulto
Leuasse il vel de la noiosa salma:
Né che con sero, e repentino insulto
Traesse dal mio sen dolente l'alma,
Indarno il pianto, indarno alzai le strida
Biasmando ad alco suon la turba insida.

Morto forse l'haurà l'empio tiranno,
O chiuso in carcer di mestizia pieno,
O per far più di lui mortale il danno
Tratto al suo fin con laccio, o con veleno:
Che per quanto testè narrato m'hanno
Due rustici, esso sà di vita meno
Venir chi del Roman consorte giunge
A questo varco, e seco si congiunge.

E con false menzogne, e finti preghi Simula esser di quello ospite amico, A fin che di passare alcun non neghi Come se Filiberto entro al suo intrico: Ne speranza v'è più, che si dileghi Chi dentro a ilacci suoi cade mendico, Che oltre, che impenetrabile è la terra, Và cento seco armati huomin da guerra.

Già son due giorni, ch'io del mio cor priua Restai misera mè, nè trouo modo Per pace hauer, se non da questa riua Gittarmi al'onda, e sciorre il vital nodo: Tacque, e sgorgò la leggiadretta diua Vn rio da gl'occhi, e del narrato frodo, Vdita i sommi Eroi l'Istoria intera Colmaro i petti di mortal Megera.

Indi a la mesta donna data speme
Di farle rihauer l'amato sposo,
Spronan verso la porta vniti insieme
Varcato il ponte per sentier dubbioso:
Quando a guisa del mar, che irato freme
Veggion contr'essi vicir lo stuolo odioso,
Che da lungi gli Eroi minaccia, e dice
Restate ò la, ch'oltre passar non lice.

Quì non entra nessun, se pria non noma
Se stesso, e con la Patria i Padri, e gl'Aui,
Però che sol pei saggi Eroi, che Roma
Manda il sier Castellano opra le chiaui:
Qui sol depon del gran camin la soma
Il buon Latin, gl'altri vi reston schiaui,
Onde se de Romani amici sete
Senza intoppo qud dentro entrar potrete.

A l'orgogliose note i due Campioni In risposta chinar l'Aste fatali, India i forti destrier sentir gli sproni Fero, e paruer due folgori mortali: Paruer d'ira insiammati due leoni Tra molle Gregge entrati in mandre frali, O due di rabbia accese irate Tigre In mezzo al cacciator tra'l Gage, e'l Tigre.

Nel primo il gran Druarte l'asta immerge Per mezzo il petto, e'l mada estito al piano, Poi col medesmo ferro il petto asperge Di sangue a l'altro con feroce mano: Indi dal corpo estinto il brando emerge, E'l terzo ancide il Principe sourano, E'l quirto, e'l quinto, e'l sesso irato atterra A dar gl'oltimi baci a l'orba terra.

Ruberto a par di lui paßa lo scudo
A Filigeo, poi la corazza, e'l petto,
Poscia scaccia dal sen lo spirto ignudo
Con la medesma lancia al Trace V ghetto;
Indi tratto dal fodro il ferro ignudo
Spicca il capo dal busto al sier Brunetto,
E con l'orto Radasso, Eustazio, e Cinto
Atterra, due seriti, e'l terzo estinto.

La turba addosso a lor s'auuenta, e stringe, Altri la großa lancia, altri la spada, E la feroce coppia intorno cinge Serrando dietro a lei l'angusta strada: Essa prendendo forza il terren tinge Di sangue, e'l folto stuolo apre, e dirada, E se ben suor del sorte immensa turba Esce sdegnosa, non perciò si turba.

Qual

Qual se per neui sciolte, onusto, e pieno
Tal uolta il Nilosò'l Gange ergono il corno,
El'vno a l'Ocean, l'altro al Firreno
Porta le selue depredate intorno:
E giunti poi del mar nel vasto seno
Spariscan quasi notte innanzi al giorno,
Tal sea la solta schiera innanzi a quelli
Del suo strano desio satti rubelli.

Ne' magnanimi Eroi d'aste, e di pietre Da le nemiche braccia vn nembo cade, Nè auuien però che alcun di lor s'arretre Per vibrar d'aste, o sulminar di spade: Nè che alcun da i lor colpi vita impetre, Che san di caldo sangue empier le strade, Qual samelici Lupi in mezzo a solta Torma di greggi in densa selua accolta.

Non così spessa ne' sonori tetti
Grandine strepitosa alterna, e scoppia,
Quanti colpi a trassigger busti, e petti
Vibrati son da la seroce coppia:
E quanti a cader morti son costretti '(pia,
Dal gran suror, che ogn'hor le sorze addop
Stupisce al'incredibil sorza il Duce
Di quei, che a morir seco hoggi conduce.

Egli fopra il destrier d'armi coperto
Si spinse irato addosso al gran Druarte,
Che non lontan dal giouine Ruberto
Di tronche membra hauea le strade sparte;
E sembraua un Leone entro al deserto,
O giù dal quinto ciel disceso Marte;
Quando il Principe a lui giungendo, d'urto
Gli diè di petto, indi'l ferì di furto.

Sopra l'elmo colpillo, e fu la botta
Graue così, che se n'afflisse alquanto,
E col cimiero, e la visiera rotta
Rimase, e l'elmo lacerato, e franto:
Ma per sè vendicar leuossi al otta,
Nè aspettò ch'altri se'n portassi il vanto,
Che'l ferro entro a le viscere gl'immerse,
clarghissimo a l'alma il varco aperse.

Al cader del gran Duce ogni speranza
Cade da' petti del mal nato stuolo,
Cui per suggir ne la sicura stanza
Riprende quasi augel sugace il volo:
Ma sì ne' due Campioni ogn'hor s'auanza
Il corso, che se'n và con essi a volo,
Fino a la porta oue Ruberto prima
Entra misto con quei, nè morte stima.

Ma ne l'entrar del gran Druarte, Alestro
Con ambe man su l'elmo lo percote,
Credendo di sua morte esser maestro
Raddoppia il colpo ingiurioso, e scote:
Ma quasi punto ei sia da infernal estro
Il durissimo ferro auuien che rote
Ver lui riuolto, che di timor pieno
Sprona il cauallo, e gli rallenta il freno.

E sembrandogli hauer dentro a le vene
L'acuta punta, rouinoso corre,
Sdegnato il gran Latin dietro gli tiene
Lungo le mura oue il guerrier trascorre:
L'vn sugge, l'altro segue, e non s'astiene,
Ma sterpi, e sassi rouinoso aborre,
E così dal furor vien satto cieco,
Che arrestar non lo può cauerna, o speco.

Tanto il primo fuggì, tanto il secondo
Seguì, che à vn varco angusto sur condotti
Oue scoscesa rupe in vn prosondo
Cadea facendo altrui strani ridotti;
Quiui Alestro il meschin dal somo al sonde
(adde traendo giù gl'vltimi lutti,
Sforzato dal ristretto, e chiuso calle
E dal suror, ch'hauea dietro a le spalle.

Cadde dal precipizio, e seco insieme
Cadde il destrier con frettolosi passi,
E giunser di sua vita a l'hore estreme
Lacerati da sterpi, arbori, e sasi:
S'arresta a l'hor Druarte, e perche teme
Precipitare anch'ei tra i luoghi bassi,
Il freno al suo destrier, che infuriato
Correa, torce, e'l ritrae dal manco lato.

Indi

Indi senzamirar, che sia di lui,
Per tornare al Castel prende il cammino,
Quando vn gran pianto per quei boschi bui
Sente misto di duol sonar vicino;
V'accorre, e scorge tra le braccia altrui
Donna d'aspetto angelico, e divino,
Che quanto puote ostare osta, e contende,

E dal rattor sua castità disende.

Hauea lo struprator dal mezzo ingiuso Sébianza d'Irco, e'l resto d'huim la forma, E l'orevchie caprine oltre al nostr'vso, Ornato il crin, come di capra l'orma: Il peregrin guerrier, che su sempre vso Seguir nel corso di ragion la norma, Al violente semicapro gira Irato il guardo, e'l serro in man s'aggira.

Quel colmo di spauento, a l'hor che vede Venirsi contra il disensor seroce, Deponta nobil preda, e moue il piede, E verso il bosco via se'n và veloce: Druarte, che di giungerlo si crede, Con gli sproni il destrier repente nuoce, Enel bosco s'auuenta a tutto corso Col brado in man senza mai porgli il morso

Tra i confusi sentieri il sier seluaggio
Quasi Lupo, ò Cignal ratto si caccia,
O' penetrar non può di Febo il raggio,
E ne perde il guerrier tosto la traccia:
Vuole indietro tornar, ma del viaggio,
Che in mille gruppi il viandante allaccia,
Orma trouar non può, ma più s'intriga
Quant'ci di ricercar sa maggior briga.

Folto era il bosco, tal che vscir non puote
Del sentier tortuoso anima viua,
Perche se'n gia confuso in mille rote,
Ne per vscir da lui varco s'apriua:
Ben da le piante sue Zestro scote
Rugiada tal, ch'ogn'egramente auuiua,
Cade frutto da lor, ch'ogni sapore
Passa, e sior, ch'ogni sior vince d'odore.

Sente il souran guerrier tra fronda,e fronda Aura spirar, che altrui conforta il petto, E percossa da lei cetra gioconda Sente alternar di placido concetto: Al cui soaue suon la terra, e l'onda Ride, e trai rami canta ogn'augelletto, Ne gode il bosco, e con più dolce stile Fa rider seco rn vezzosetto Aprile.

Strano effetto gli par, ma poi che vede
Vn ciel farsi per lui la selua annosa,
Pensa fermarsi in quella eterna sede,
Et in trapassar vita gioiosa:
Discende del destrier, ma in quel che crede
Trouar tra i seggi suoi contento, e posa,
Si turba il Ciel, s'asconde il Sol, s'imbruna
In varie guise l'argentata Luna.

L'aura, che già con rugiadoso siato
Scotea la selua mormorando intorno,
E sea lieto spuntar dal colle amato
Tra i verdi chiostri vn sì lucente giorno;
O meraniglia, hor'hà il suo ben cangiato
In tetro orror così, che al Sol sa scorno,
E i dolcissimi accenti, e i lieti suoni
Conuersi hà in terremoti alterni, e in tuoni.

Queruli pianti, gemiti, e singulti Accompagnan l'orror de' lampi ardenti, E tra l'inculte piante, e tra i virgulti Surgon serpendo occulte saci, e incendi; Crollansi i cerri annosi, e scogli inculti Al raggirar de' turbini tremendi, Geme la selua, e'l pria frondoso stelo Suelto in minuti tronchi vola al Cielo.

Notte caliginosa, e turbo alterno
Orribilmente si confonde, e gira,
E'l formidabil rombo de l'Inferno
Tra i mesti chiostri in vn s'ascolta, e mira:
Miser'oggetto, e ne l'oscuro, e interno
Sen de la selua vn mormorio s'aggira,
Simile a quel, che nel tartareo sondo:
Fan l'alme immerse entro al sepolio modo.

Quan-

Quante larue fur mai, fantasme, & ombre, E chimere fantastiche, e sigure, Tante l'orrido bosco auusen ch'ingombre Giungendo al buon guerrier meste punture: Onde forz'è, che'l suo pensier s'adombre, E l'intrepido ardir, che sea sicure Nel viril petto le tenaci voglie, E tremi al suon de l'incantate soglie.

Questo era il fero, e inestimabil bosco In cui rauuolgimento ogn'hor s'ordisce Strano così, così confuso, e fosco, Che indarno vscir da lui chi v'etra ambisce L'hauea per consernar l'Impero tosco Zambardo, a cui Pluton tanto aderisce, Fabbricato, oue sea tra risi, e pianti Prigioni ogn'hor Duci, e guerrieri erranti.

Che dubbioso il fellon di quanto il Cielo Di quei superni moti disponea, Pensa, insensato, e solle, il santo zelo Smorzar di Dio, che al Roman sague hauca

of the last of the second the sec

CENTRAL MARKETTANA STATE OF THE STATE OF THE

113 1 2 -

- The property of the party of the

E de la santa se squarciare il uelo, Ch'entro a la sua magion storir douea, Per questo in prò del Fiesulano amico Ogni Latin traea dentro al suo intrico.

E sotto sinti inganui, e sinte frodi
In quest'obliquo carcer gli conduce,
U'tra varie catene, e vari nodi
Toltogli il senno prigionier gli adduce;
Qui mille spirti son, che in mille modi
Tendono insidie, ei n'è custode, e duce,
E secondo i bisogni, bor qui dimora,
Hora in Fiesole trae celato l'hora.

In questo auuiluppato Laberinto

Riman Druarte incatenato, e chiuso;

E da larue, e fantasme intorno cinto

Errando và per quel sentier confuso;

Languisce il senso in lui d'orror dipinto;

E'l cor tra doglia, e timor graue infuso;

E temendo esser morto ne l'Inferno

Si stima chiuso entro a tormento eterno.

# Fine del Canto Settimo.



Farmer Commence

£ 4

1 66 - 1 61 - 1



#### From The realist e elastin entre trans CANTO



INVIDIA intanto al'infernal Magio ne

Di trofei cinta, e d'immor tal vittorie.

Auanti al tribunal del fier Plutone

Tornata, i vanti suoi spiega, e le glorie; E come inuitta entro al mondano Agone Hà lassate di sè degne memorie, E d'opra fatta tal, che'l gran Romano Vedrà il disegno suo fallace, e vano.

1 1 for 84 m. . . 1912 1 110

Narra come del campo i primi Eroi Punti dal suo velen si son parziti, E seguendo il furor de' sdegni suoi In varie parti prigionier son'iti; E quanto al General tal fatto annoi, E giora porti a' Fiesolani arditi, Disse, e del gran soccorfo disse ancora Giunto à fargli sentir l'oltim'aurora.

E ch'era tempo à sprigionar di Dite L'Infernal turba, e con mortal feruore Di Fiefole ingombrar torri, e meschite, Dando al suo Cittadin forza, e fauore; Risuegliar poi con Iperborea lue Borea cinto di fulmini, e d'orrore, E contraporlo al'odiato stuolo Aprò di quei, che a lei vengon dal Polo.

AND AND STOLL MEATER TOOM FOR LINE WEIGHT

Loda il configlio suo l'empio auuersario De l'humana natura, e ne dà segno, Che con orrido suon fremente, e vario Chiama l'habitator del cieco Regno; Alcun da tetra tomba, o solitario Speco-se'n vola, altro carco di sdegno Vien da bituminosa bolgia, doue Feadi sua crudeltà l'estreme proue.

Da profondo burrone alcun s'inuola Fabbricator di morte, e di tormenti, Altro con ali affumicate vola Da cupo abisso v' fan sospiri i venti: V'è chi da balza dirupata, e sola Parte, oue ha fatto trar gl' vliimi accenti A molti già da lui scorti, e guidati Al precipizio folli, e disperati.

Alcun

Alcun v'è, che da seggio eccelso torna
Tentator di colui, che'l popol regge,
Oue virtute, oue ragion si scorna,
E si cambia con doni ordine, e legge:
Qui l'interesse principal soggiorna,
E sa, che seco ogn'altro mal s'elegge,
Qui ministra crudel di sdegno, e rabbia
L'empia Auarizia l'Innocenzia ingabbia.

Altri da l'aer tetro, e da profondi
Pelaghi d'Anfitrite ergono i passi,
E passati d'Auerno i varchi immondi
A i centri van caliginosi, e bassi:
Habitatore alcun d'ondosi sondi
Di cupo siume, v' spesso a morte vassi,
Lassando varie trappole, che a l'huomo
Tese hauea già, far giù uel centro il tomo.

Cento pallidi aspetti, e cento forme
Si mira in lor con spauentosa immago,
Molti segnan col piè di capra l'orme,
Con fronte altri di scimmia, altri di drago:
U'è chi d'artiglio onusto, e di bisorme
Essigie iui compar, di mal far vago,
I Briarei colà, colà le Scille
Scendono, e le Chimere a mille, a mille.

Stà l'empio Rè de la tartarea (orte In gran seggio di siamme, a cui corona Fa'l mesto pianto, e l'implacabil morte, Mentr'ei con voce orrenda hor mugge, hor E quasi Etna infocata siame smorte (tuona Rutta dal tetro gozzo, e ne sprigiona Mille, e mille alme trangugiate, e spente Per far nuou'esca a la sua same ardente.

Giganteggia il feroce, e quasi Atlante
S'erge, giungendo al mal spirito, e lena,
Copre d'orride squamme il busto errante,
Mostra la testa à guisa di Balena:
Preme con tetre, e mostruose piante.
Urna immensa, onde trae d'infernal rena,
Sulfurea face, onda bollente, e ghiaccio
Con cui porge à dannati eterno impaccio.

In cost fera maestà fa mostra
Di sè l'iniquo imperator d'Auerno,
E di voler sermoneggiar dimostra
Co i cenni a l'empie turbe de l'Inscrno;
S'acqueta a l'hor de la tartarea chiostra
Lo spauentoso suon del pianto eterno,
Ed ei sgombri dal sen gl'angui mordenti
Trasse questi dal cor mortali accenti.

Numi, che meco intrepidi, e costanti
Pugnaste già nel marzial conflitto,
Con quei di Dio vastissimi Giganti,
Facendo a' suoi desiri onta, e despitto;
E meco a suon di folgori tonanti
Festi quaggiù dal sommo Ciel tragitto,
Non pentiti già mai, ma sempre immoti
Di raccquistar quei seggi à noi remoti.

Fù graue il rischio è ver, su graue il danno, Ma su ben d'ambi poi maggior la gloria, Perdemmo è ver l'inaccessibil scanno, Ma si pagò con immortal memoria; Tempo forse verrà, che'l nostro affanno Restaurerem con più degna vittoria, E i perduti da noi superni Regni Racquisterem con titoli più degni.

Convien dunque esser saggi, e sempre audaci

Nel contrastare a le divine poglie,

E da la terra turbator di paci

Portar sempre quaggiù trionsi, e spoglie:

E perche ogn'hora i suoi pensier tenaci

Fur di tirar tra le stellate soglie;

L'huomo avversario nostro, e dargli in dono

Ahimè, che dir non l'oso, il mio bel Trono.

Torse con questo dir le luci in giro,
Es'addento le labbra, e mesto trasse
Dal prosondo del cor graue vn sospiro,
E d'interno rigor la fronte fasse:
Indi riprese; il mio crudel martiro
Precorso hà l'huom ver le magion più base,
Che se perdei ne la celeste impresa
In lui vendetta hor supera l'offesa.

Trino

.6

Priuo l'habbiam di quei supremi albori,
Cui già perdémo, e che a ragion sur nostri,
E rounato in tenebrosi orrori
Quinci lontan da gli stellati chiostri:
Indi tra lampi, e turbini sonori
Sottopostol di morte a' curui rostri,
E sattogli del mondo un tetro Inferno,
Ond'ei sperollo un Paradiso eterno.

Che se bende la luce i campi lieti
Gode congiunti al ben de la fortuna,
Non per questo gl'auvien che'l core acqueti
Da la mala impression, ch'in petto aduna:
Nè s'accorge il meschin, che quei son reti
D'auvilupparlo in tetra notte bruna,
E lacci entro al sentier mondano ascosì,
Con cui poi cangia i sour'human riposì.

Hor perche là tra le magion perdute

Nuoui n'appresta il gran ruuale oltraggi,

E di speranza vniuersal salute

Promette a l'huom consimmortal presaggi;

Onde spenta ne sia nostra virtute,

E d'ogni nostra gloria estinti i raggi,

Conuien correr veloci a le difese;

E farci soudo di più graui offese.

Prefisso din Ciel, così gli eterni Auspici Predißer gid, son corse etadi, e lustri, Che far si deon di Dio gl'huomini amici sosì, che sua natura in Ciel s'illustri; E nou tra centri miseri, e mendici Torpendo resterem quasi ligustri, Senza operar, senza mostrar seuero L'animo inuitto a prò del nostro Impero.

Roma esser dee la sede in cui riposta

Fia la salute de l'humana prole;
Cost vaticinata è la risposta,
Cosí lassù nel ciel si tratta, e vuole;
E s'è ver quanto il sato altrui dimostra
Deue esser Flora la seconda mole;
Che col Regno Latin congiunta in breue
Se no'l uictiamo noi legar si deue.

Flora, che tra le guerre, e le rouine
Di Fiesol nascer dee, tal mostra il Cielo,
Tal profetano i Saggi, e l'indouine
Sibille, à cui de l'ombra è tolto il velo;
'Dunque opponianci cauti a l'intestine
Voglie di lui, che al cor n'affisse il telo,
E dichiarata sia de' nostri sdegni
Roma nemica, e' suoi congiunti Regni.

Dehnon vedete com'ei lieto gira
In fauor suo l'amiche stelle, e'l fato,
E come sù dal Ciel benigno spira
Marte per lei di Regni, e Scettri ornato;
Già già l'inchina il mondo, e in lei rimira
De la maestà sua seggio beato,
Già l'adora, e sublima il terren suolo,
E'l Mare, e'l Ciel da l'vno, a l'altro Polo.

Ogni forza da noi fia posta in opra;
Ogn'inganno, ogni fraude, ogni persidia;
Onde se'n vada il sier Latin sossopra
Flagellat'hor da' colpi de l'Inuidia;
Furie d'Angui crinite eschin di sopra;
E di voraci mostri ascosa insidia;
Pioua da noi trala nemica setta:
Strage, rouina, e vniuersal vendetta.

Sù, sù numi d'Inferno, ite, e monete Le forze vostre, orribilmente ardende Di rabbia i cuori, e di sanguigna sete Col graue ardor, che in Flegetonte accendos Deh sieno hoggi da voi sommerse in Lete Le speranze di lui, che ogn'hor tremendo Schernisce, chiuso tra' suoi rai lucenti Noi, che assorbono ogn'hor pioggie bolléti.

Qui dié fine a le note l'empio Duce De le tenebre eterne, e chiuse insieme, La voragine immensa in cui s'adduce Futto il rigor del maledetto seme: Ne così tosto tacque il regio truce, Che le turbe di lui colme di speme, Volar con grande strepito dauante Al tribunal di samme atro, e sumante.

Come

Come da balze sconsertate, e rupi
Stormo di negri augei discioglie l'ali,
E tra deserte piogge, e burron cupi
Vola gracchiando eccitator di mali;
Tal da l'orba magion gl'orridi Lupi
Parton, passando al Regno de' mortali,
Traendo seco da l'infernal grotte
Spauento eterno, e tenebrosa notte.

In vn momento l'orribil procella
De l'informe falange giunse doue
Cesar la gente sua chiama, e rappella
A gli steccati v' non lampeggia ò pione:
Ini Fiesole ingombra, e la rubella
Turba al suturo assalto instiga, e mone,
E gli sà noto come socto al nembo
Sascode il capo armato entro al suo grébo.

Iui Zambardo il suo furor seconda,
E dispone i soldati al fero intrigo,
E'l crudo Re che di mestizie abbonda
Innanimisce al marzial gastigo:
Intanto d'arme gravida, e seconda
Scende la nebbia con girevol rigo
Da' monti eccelsi, e verso l'Oste corre
Velocissimo tal che'l vol precorre.

Fur da l'orrido nembo interno cinte
Le prime sentinelle indi non lunge,
Et improuiso dal nemico estinte
Così che nuoua al gran Latin non giunge:
Indi più innanzi le seconde vinte
Fin ch'a la prima guardia si congiunge,
Che senza più sentir bellici carmi
Cerchiata si trouò d'huomini, e d'armi.

Nétutta estinta su , mà la più parte Ver gli steccati amici oltre camina, E con gran voce al gran popol di Marte Fà nota la barbarica rouina: Passa di tenda in tenda, oue in disparte Cesar l'ascolta, e che sia s'indouina, (schiere Grida al gran campo, arme, arme, e son le Subito accolte, e in punto armi, e bandiere. Rumor d'Inferno, alto fragor di lampo,
Fremito di tempesta, accento d'ira,
Tal non su mai, qual se l'aunerso campo
Quando d'esser notato ascolta, e mira:
Corre precipitoso al duro inciampo,
E'l consuso nemico intorno aggira,
Accompagnato dal nemboso orrore,
Che lui coprédo in vn gl'agghiaccia il core.

Armonte il ferocissimo trascorre
Auanti a tutti, e l'Oste infiamma, e guida,
Et ogn'intoppo impetuoso aborre,
E non che quel, ma il mondo, e'l ciel dissida:
Seco il german precipitoso corre
Empiendo il ciel di strepitose strida,
Il piano, il monte, e del Mugnone i liti
D'alterno calpestio, d'orli, e nitriti.

Vn bosco d'aste, vn balenar di spade,
Vn diluuio di sulgori, e saette
Sopra il campo Latino a vn tempo cade,
E sa di mille ingiurie aspre vendette:
Si dilagan di sangue, e in vn le strade
Di rotte lance, d'armi, e membra insette,
Van grida al cielo, e si miran per tutto
Trionsar meste l'orba morte, e'l lutto.

Sparisce il nembo, e di commossa polue
Un'altro se ne forma in vn momento,
Che in densi gruppi eretto, in ciel si volue
Indi lo scote impetuoso vento:
E ne gl'occhi al Roman lo spinge, e solue
Giungendo al suo timor graue spauento,
L'accieca il graue turbo, e la tempesta
Del sero assalitor l'vrta, e calpesta.

Colma l'aria di gemito, e singulto (corda, L'empis schiera d'Auerno, e vo suon con-Che ingombra i petti di timore occulto, E sa stridendo altrui l'orecchia sorda: Suon, che solo al Roman porta tumulto, E lo stuol sauorito insieme accorda, Nascon a'vo solo essetto vari essetti, (petti Che ad altri insiama, ad altri agghiaccia i

.F 3 Van

Van per terra trafitti, a monti, a monti Nel primo incontro i Caualier Romani, E fan del sangue lor torrenti, e fonti, Che corron ratti a dilagare i piani: Ma poi che incontro le superbe fronti Hebber de' Duci, e de guerrier sourani, Cangiò fortuna il variabil gioco, E poriò ghiaccio ou'era dianzi il foco.

Il sommo Capitan che posto in punto
Hauea già il camp, e la seroce gente
Con magnanimo ardir diede l'assunto
Al gran Guiscardo vscir vers'Oriente:
Ed ei d'eletto stuol stretto, e congiunto
Da la parte appari de l'Occidente,
E due lampi sembrar, cui tuon precorra,
Oturbine che in selua ardente scorra.

Non fè bombarda mai, non fe mai tanta Strage fulmine orrendo, e terremoto, Quanto la fera coppia ond'hoggi vanta La musa mia nel suo terribil moto: Vento che arbori atterra, e rami schianta, Diluuio sceso al pian da monte ignoto, Grandine che depredi biade, e campi Son picciol segno a suoi feruidi vampi.

Scote Cesare il ferro, e col destriero A furia d' vrti, e botte apre la calca, Da più morti, che colpi, e nel sentiero Sopra i confusi monti altier caualca: Non è contro a' suoi sdegni elmo ò cimiero Così tenace, ch'ei no'l fenda ó valca, E con profonda strage atterra, e strugge V gualmente l'ardito, e quel che sugge.

La furiosa turba apre, e consuma
Guiscardo anch'ei da la sinistra banda,
E cento, e cento colpi a vn tempo assuma
Con cui morte falangi in terra manda:
Mentre i seguaci suoi stringe, e rassuma,
Che fan sanguigna strage, e miseranda,
Rincorò gli animosi, e ne suggenti
Drizza sdegnas vergognosi accenti.

Si solleua il gran campo, e Duci inuitti
Tumultuando van seroci, e franchi,
E portando al nemico aspri conflitti
Quelli erger san che di timor son bianchi:
Caggion gli arditi, e surgono gli assilitti
Cui sea l'assalitor sanguigni, e manchi
L'auuerso stuol non è si pronto, e insieme
Con la prontezza in lui langue la speme.

Mà d'altra parte il vigoroso Armonte Le foltissime squadre vrta, e diserra, E congiunto al german l'orribil fronte Scote, e corre con esso a mortal guerra: Sembran portare al ciel dispregi, ed onte, Gli smisurati sigli de la terra, E di nuouo con saccia orrida, e negra Suppor gran monti sopra monti in Flegra.

Non fere Armonte mai che non atteeri Pedone, ò Caualier, nè atterra vnquanco Che l'anima dal corpo non diserri Per membra ancise, ò per forato si anco: Sembra il gran Fiesolan qual hor si sferri Furia infernal, nè mai languido, ò stanco L'orgoglioso si mostra, anzi nel core Precorre ardente lo sdegno il vigore.

A la rouina lor s'oppon Triface,

Manfredi il forte, e l'accompagna Atreo,
Andronico, Anterote, Oronte, Aiace,
Il tosco Ermano, e Prospero, e Tideo:
Amici tutti, e d'animo tenace
Qual Alcide sù già, qual sù Teseo,
Pende da dieci corpi vna sol vita
Sì l'vn'anima, e l'altra è insieme vnita.

E qual fù Briareo, che d'vn sol busto
V ibrò cinquanta in vn taglienti spade,
E d'altrettanti scudi il petto onusto
Di tetro sangue dilagò le strade:
Gira fremendo il sier drappel robusto
A vn tempo il ferro, e l'arme rope, e rade,
Poi ver l'audace, e formidabil coppia
Si spinge vnito, e l'ampie sorze addoppia.
Grida

Grida Triface, ecco à compagni l'angue Rinuigorito tra le nuoue spoglie, Deh pria ch'ei renda il nostro capo esangue Col sier velen, ch'etro al suo petto accoglie: Tronchiangli l capo, e quel vigor che lague Ne' petti nostri, hoggi surga, e s'inuoglie Animoso far sì, che'l vasto orgoglio Caggia da lui, perdendo il patrio soglio.

Chi più famoso sia di noi se questo
Fero dragonne cacciam morto a' piedi,
Che tante, e tante volte il petto mesto
Fatto hà di noi d'ogni fortezza eredi:
Così dicendo feritor ben presto
Spinge in Armote il ferro altier Manfredi,
Percotendolo ardito appunto doue
Il cimier s'erge, e sa l'vsate proue.

Che come hauese vn graue marmo in fronte Si piega giuso, e fa del tergo vn'arco Giungano intanto glaltri colpi, e d'onte Lo rendan più che mai grauoso, e carco: Ma da bestial furor soppreso Armonte Si sottrae tosto dal souerchio incarco, E quasi egli habbia entro a le sibre il soco Freme di rabbia, e non ritroua loco.

Poi qual fero Leon cui dardo, ò lancia
Da lungi il cacciatore auuentato habbia,
E trafitto nel fianco, ò ne la pancia
Tinga di sangue la minuta sabbia:
Si sferza con la coda, e à quel si lancia
Tutto infiammato di furore, e rabbia,
E dilatando l'orride cauerne
Sazia de' membri suoi le fauci interne.

Tale Armonte in duc colpi, ò tre sbaraglia
Lo stuol, mandando Oronte estinto al piano,
Che su'l primo à incontrar, nè piastra, ò ma
Gioua, che non atterri seco Ermano: (glia
L'vn ferito v' s'appiglia à l'anguinaglia
Il corpo, e l'altro tra la nuca, e'l vano
De l'orecchia, da cui trae meste l'alme
Sforzate a depor giú le carnal salme.

Triface anzi al cader s'auuenta, e prende Il caro Oronte, e lo sostien col braccio, Mentre Prosper pietoso anch'ei contende, Che Erman non caggia, e gl'e sostegno, e lac Ma fallace pietà se irato stende (cio: Il ferro Fiesolano, e trae d'impaccio, L'un l'altro amico, mentre intenti a l'opra Stano, e ne mandan quaitro in un sossopra.

Anterote in quel punto il guardo gira Ver doue i quattro amici atterra vanno; Non sò se in lui potrà più il duol, che l'ira, O se antepose la vendetta al danno: Corre, e dal volto ardente siamma spira, E con l'istessa ageuola l'affanno, Che l'vecisor nemico incontra, e'l fere, E ferito con l'vrto il sa cadere.

Cadde l'inuitto Eroe, de la caduta
Anterote portò la palma, e'l pregio,
Ma che prò se sua morte prenenuta
Fù dal cader del Capitano egregio:
Che Armote il guarda, e gli altri sei risiuta
Drizzando in lui la vista, e'l colpo regio,
Colpo con cui gli passa il petto, e'l tergo,
E sa l'alma suggir dal dolce albergo.

Indi con vna man prende il destriero
Gridando à Fiesolan che sù vi monti,
Quel che scarco restò dal Caualiero,
E conl'altratien lungi i guerrier pronti:
Eso in sella poggiato, il guardo sero
Volge a Tideo sdegnato, e sà che sconti
D'Anterote l'oltraggio, e ne la bocca
Lo fere, onde la vita e'l sangue scocca.

Cade Tideo, manel cader s'appiglia
Al caual del nemico, e in vn momento
Gli tira in terra con la man la briglia,
E gli fa col cader ombra, e spanento:
Quel disbrigliato, gl'ordini scompiglia,
E via se'n và così che sembra vn vento,
Nè può fermarlo Fiesolano, e meno
Dalui sbrigarsi, e scender sul terreno.

F 4

In tanto Aiace, Andronico, ed Atreo, 2.13.4 E Manfredi, che soli eron rimasi Con disperato ardir, visto Tideo 1.14.4 Estinto, e giunti gl'altria simil casi: Qual contro Alcide l'Africano Anteo Raddoppiato il vigor si spinser, quasi 2. 6. & Rabbiose belue contro al crudo figlio

6.12.4Da quattro colpi a vn tempo fu percosso L'orgoglioso ne l'elmo, e ne le spalle, Non però che alcun d'essi il terren rosso Fesse del sangue suo bagnando il calle: 1 4 - Anziei da furioso sdegno mosso 4 7 · 11 · S Qual Golìa là ne la famosa valle, Ssida il ciel non che il mondo, e lor s'auuéta Col duro ferro, che in la man sostenta.

D'Ircano, sprezzator d'ogni periglio.

Parte l'elmo, la fronte, e la parola, Che carca d'improperi vscia dal petto Al fier Manfredi, e l'anima gl'inuola, E fuor la scaccia del natio ricetto: Fugge lo spirto, e ne l'incisa gola Gorgoglia d'ira ingombro, e di dispetto, E fieuolmente l'agghiacciato sangue Nel picciol moto a poco a poco langue.

Nès'arresta il crudel; maineide Aiace, Che addoßo gli venia nel defino fianco E cosi graue è l colpo, che gli face Il ferro vn palmo vscir dal lato manco: Grida Andronico adunque, e si tenace L'osbergo di costui che non vien manco A l'altrui forze, e son l'armi si frali Di noi, che tutti i colpi escon mortali.

Più certo di morir che far vendetta De l'oltraggioso schermo a quel si lancia, E la precipitosa spada affretta D'immergergli ò nel fianco, ò ne la pancia: Mentre il copagno anch'ei ver lui si getta, E'l fere a vn punto a la nemica guancia, Onde per doppia piaga Armonte versa Tepido sangue, en ha la terra aspersa.

Nontanto da le piaghe humore asperge ·Il gran guerrier, quanto in lui cresce l'ira, E'l rilucente acciar verso il cielo erge Prendendo sopra Atreo dritta la mira: Gli fende il capo; Indi nel ventre immerge A vn tépo il brado a l'altroje a un tépo spi L'un'alma. e l'altra, e per uarie ferite (ra Hanno uario il morir, uarie l'uscite.

Così la nobilissima Falange 'De gl'infelici Eroi rimase estinta 'Dal superbo guerrier che rompeze frange Da quel canto la turba inerme, e vinta: Abbatte, incide, e rouinoso frange; Gli abbattuti, e di lor la terra tinta Accresce al' Arno, ed al Mugnon la piog-D'onda dipinta in più terribil foggia.

Ma non men dura strage i Goti fanno Coi Nouergi congiunti in altro loco, Nèmen portan con forza, e con inganno I Lituani arditi al campo il foco: Fà Rinogeo co i Tartari più danno D'ogn'altro in ver, perche con fero gioco Da cento carri circondato, fende Le folte squadre, e morto ognun distende.

Pedoni, Caualieri, armi, & armati V qualmente il crudel manda sossopra, Però che i carri suoi da tutti i lati Muniti son di falci intorno, e sopra: Che da la antica età carri falcati Fur detti, e in vuopotal fur posti in opra, Che portando ad altrui Stran'interualli Smembran correndo gli huomini, e caualli.

Turbine vnquanon fe, non fe tempesta Depredatrice d'arboraticampi, O fuoco che le setue aride infesta, O tuon che ampia rouina in terra flampi: Quanto l'auuerso stuol, che vrge e calpesta Ciò che ad esso si oppon: ne troua scampi Da si strano suror suga è contrasto, O grave incontro, o sforze d'arme uasto.

Del Biarme la rabbia, e del Boeme,
De l'Unghero il rigor, del Moscouito,
Fa che'l mesto Roman sispira, e geme,
E cade sbaragliato, e sbigottito:
Ma più l'aspro furor l'incalcia, e preme
(Crescendo calca al Regno di Cocito)
Del diluuio mortal che da la turba
Del seso feminile esce, e'l conturba.

Uneste portando van grauos'incarchi
Con vn volante nembo di quadrella,
Cui senza mai cessar mandan da gl'archi
Quasi sonante, e torbida procella:
Ne pon le si hiere a si souerchi incarchi
Resister più de la turba rubella,
Che con le forze, e col fauor d'Inferno
Fan de le vite altrui crudel gouerno.

Intale stato era la pugna, quando Ruouo strepito d'arme alzare vdissi Di verso la Città che minacciando Risonar fea la Terra. e' ciechi Abissi: Questo era il fero Ircan che diserrando Iua nouelle rurbe, hauendo affissi Gli occhi a' due campi, e visto di lontano La gran tragedia de lo stato humano.

Qual'Orfa che gli adulti figli mena
Fuor de l'vsata tomba a' prati erbosi,
Ou'ella a l'vso suo deuora, e suena
Mal grado del pastor greggi lanosi:
E con l'esempio suo, vigore, e lena
Porge iraconda a' suo: parti animosi,
Che incrudeliti tra speche, e capanne
Colman di sangue le voraci canne.

Talda le chiuse mura vscite in campo
L'ardite schiere accrebbero terrore
A le Romane squadre, e sero vampo
Giunsero a l'altre, e gemino valore:
Onde mal pon trouar soccorso, ò scampo
Da l'ira immensa de l'ostil rigore,
Che raddoppiando il numero l'assale
(on doppio ssorzo, e mal congiunge a male.

Il settentrional tumulto cresce
Mentre l'Oste Latin languendo manca,
A cui la forza, e l'animo discresce,
E d'orrido timor le guance inbianca:
Ne gioisce l'Inserno, e'l suror mesce
Nè di tesser tumulti voqua si stanca,
Perche vo Demon, che Scaragatto è dette
Troua per maggior mal, maggior'essetto.

Chiama questo di spirti vna gran frotta,
E ne sà due Masnade, e dice a l'vna
Vatten colà done con fera rotta
Rapido l'Arno col Tirren s'aduna :
Iui s'osti a la piena, onde interrotta
Ne resti l'onda torbida, e importuna,
Nè si conceda che nel mar trabocchi,
Mache gonsiando il corso indietro sbocchi.

Jo poi de l'Apenin su gl'erti gioghi
Con gl'altri me n'andrò, tissendo inganni
Al nemico Latin, per cu si ssoghi
Di Pluton l'ira, e' suoi preusti danni:
Nè cercate più innanzi; Itene a' luoghi
Già deputati, osseruator d'affanzi,
Vola ciò detto, oue da gl'erti monti
Surgon de l'Arno, e del gran Tebro i sonti.

Volò uerso il Tirren l'altra falange (sa, Prota al comando ogn'hor, nel male immer E mentr'esso frenando, l'onda frange Cui manda l'Arno a le lor furie auuersa: Scaragatto il fellon, con gl'altri tange L'aer condenso, e pioggia orribil uersa, Che le gelidencui, e ghiacci algenti Conuerte in ampi, e rapidi torrenti.

Ne folda l'aer denfo i nembi scote

Del tenebroso orror la schiera uana,

Ma uerso i'Arno in spazio je rote

Volta contro al suo corso ancor la Chiana;

E rapida con essa quanti puote

Mescola riui, torrenti, e fontana,

E dimille siumare un siume solo

Forma che ratto al mar se'n sugge a uolo.

81

Scendono al pian le liquefatte falde
De le neui ridotte in fera pioggia,
Tuona l'aer condenso, e da le salde
Rupi vn diluuio d'onde apre, e diloggia;
S'inabissa la terra, e ver le spalde
De' monti cade vn mar con strana foggia,
Che da essi partito si distende
Per l'ime valli, e ratto al pian discende.

S'alza nel pian la formidabil pioua
L'ampie selue allagando, e le campagne,
Nè per scendere al mar lastrada troua;
L'onda che vien da le maggior montagne;
Nè con rapido moto accrescer gioua
Forza al gran lago sì, che in mar si stagne,
Che laturba d'Inserno argine, e sponda
Si sa giù basso al gran suror de l'onda.

Nuoton le ville, e seco gli habitanti
Ne la gran piena, e col pastor gli armenti,
Nuotan le selue, e gl'animali erranti,
E i rozzi agricoltor di vita spenti:
Fuggon l'orribil suria augei volanti
Dal pian sommerso verso i monti algenti,
Scampa chi scapar può, muor chi non puote
Puggir l'ira insernal, che'l mondo scuote.

Ma piú s'inalza il pelago ondeggiante Colà doue il Mugnon s' vnisce al' Arno, Iui l'onda viè più si sa gigante, E per suggire almar gorgoglia indarno: Rouina, e strugge col grancorso quante Il chiaro habitator di Sarga, e Sarno, Magioni iui inalzò, forti, e steccati Ricouero di duci, e di soldati.

Hauea l'Oste Roman fabbriche eccelse
Con ripari fortissimi, e trincere
Fabricate nel pian, cui prima scelse
Per accampar le peregrine schiere:
Tutte il graue furor l'Inferno suelse,
E sottopose l'onda al suo potere,
Inuolando con l'acque al Roman seme.
Di ripararsi in lor l'oltima speme.

Non sol questo disegno hebbe il gran Duce De le turbe foschissime d'Inferno, Ma di seco arrestar chi la conduce Vettouaglia, e soccorso al campo esterne; A sin che quei, che le gran truppe adduce Fesse del buon Latin crudel gouerno, E da la guerra, e da la fame absorto Restasse al sin tra l'arme, e l'onde morto.

Ma intanto là tra la terribil pugna Strane rouine ordisce altrui la sorte, E contro il sier Latin la falce impugna Orribil più che mai susse la morte: Nè basta che'l Roman campo s'espugna Dal Duce stran, che con più sere scorte Surgon quei de la terra, e da più lati Impetuosi assaltan gli steccati:

Di quà la turba Aquilonar l'infesta;
Di là l'Etrusca squadra gli tormenta;
E d'ogni parte l'infernal tempesta
Orror di morte infuriata auuenta:
Rimbomba d'vrli il monte, e la foresta
L'aer ne freme, e'l vasto mar pauenta;
S'odon gemiti alterni, alterne strida
Di feriti, e fuggenti, e pianti, e grida.

Chi prendesse a narrar quanti per terra Caggiono estinti Cauacieri, e fanti, Far nouero potria di quanti atterra Fronde Aquilon da i boscherecci manti: O di quante il mar Tosco arene serra, O regge lieui l'aere augei volanti: Corre il sangue de' morti, e de mal viui In ampi laghi, ò si dissolue in riui.

Col cauallo il Signor, col Duce il feruo,
Col nemico il nemico giace estinto,
Sottosopra il fedel presso al proteruo,
Sul viuo il morto, e'l vincitor sul vinto:
Chi trite hà l'ossa, chi la polpa, e'l neruo
Mostra forato, chi languisce auuinto
Col compagno infilzato in vn sol cerro
Di lancia, e chi nel fianco affisso hà il ferro.

Chi

Chi forata hà la gola, e chi la pancia,
Altro hà tronche le gambe, altro le braccia
Alcun fess'ha la fronte, alcun la guancia,
E chi'l destriero, e chi'l copagno abbraccia,
V'è tal che affisso a la nemica lancia
Siscotorce, e rannicchia or mano, or faccia,
E in fera guisa astretto dal dolore
Doppo molto langur trafitto muore.

Colmo è già il campo di spezzati arnesi Mescolato co i morti in sera imago, Là vedi busti senza capo stesi In varie guise sar di sangue vn lago: Quì corpi semiuiui in sella appesi Da i destrier strascinati, alcun presago De la sua morte, simular tra i morti Esser disceso a le tartaree porti.

La pompa militar, le gemme, e l'oro
Le ricche soprauesti, e rari fregi,
Già di pregiati Eroi pompa, e decoro
Hor non par più che alcuno honori, e pregi:
Ma ben tra'l sangue in tragico lauoro
Riceuon co' i lor Duci empi dispregi,
E vile obbietto in la mortal procella
Giaccion brutti di polue, e di ceruella.

Il Duce, e'l Capitan Latino a tanto
Furor, che lo sourasta, shigottito,
Fà quel che far si puote, e d'ogni canto
Cauto prouede al periglio infinito;
S'oppon Cesare il grade anch'esso, e intanto
Che strage orribil fa, rincora ardito
Il suggitiuo, e rincalcando spinge
Indietro il gran tumulto, e'l terren tinge.

Egli fece quel dì, quel che far puote
Sotto spoglia mortale human potere,
Sbaragliò l'ampie turbe, e in larghe rote
Fugò gl'audaci, e dissipò le schiere:
E qual tuon, che alta torre atterra, e scote
Atterrò, conquassò Duci, e Bandiere,
Di strage vn campo sè, di sangue vn sonte,
Di mébra vn gran macel, di morti vn mote.

Leuó col duro ferro à Sao la vita,
Che incontra gli venia tutto iracondo,
Ed vn sol colpo, e con doppia ferita
Narbante il sier Gileo tolse dal mondo,
Scacciò l'alma dal sen con larga vscita
A Drago Rèdi Scozia furibondo,
Che del suo incontro lieto fea disegno
Dar sin con la sua vita al Lazio Regno.

Qual tre lingue vibrar sembra il Serpente,
Tal se nel pugno suo la sera spada,
Tagliò con essa à Rubicon possente
L'orribil teschio autor d'empia Smasnada;
Trasse poscia à Grison graue vn sendente,
E'l se monco cader soprala strada,
Che mentr'esso a due man graue zagaglia
Scote, e le braccia il sommo Eroe gli taglia.

Fende per mezzo in vn sol colpo Adrasto,
E Bimago il sellon trasigge al seno,
Nè gioua ch'egli di baldanza, e sasto
Gonsio, ponga a l'inferno orribil freno;
Sceglie a' suoi colpi chi sa più contrasto,
Gli altri manda con gl'vrti sul terreno;
Fa quel che l'Arator di selci, e glebe
Suol sar ne i campi, ei de l'ignobil plebe.

Feron cose incredibili, e tremende (no, Arbante, Anselmo, e'l gran Duce Arsima Arbante il gran Ruben per terra stende De' Lituani inuitto Capitano; E in vn punto Arsimano al pian distende Di sella morto il Fiesolan Rabano, Anselmo il Trace Rimedonte atterra Scco à baciar la sanguinosa terra.

Né fer manco di lor Manfredi, e Zante, Ranier, Learco, e'l Mauritano Arnaldo, Nè men fece il magnanimo Aridante, E'l vittorioso Antenore, e Rambaldo; Fè quanto fare huom puote Aridamante Col fier Luigi, e'l Ruscellan Rinaldo, Fè merauiglie mostruose Idargo Nato de l'Ente al rilucente margo.

Ma

Ma la furia infernal, che ogn'hor s'auanza
Datiziti i canti erge, e rinforzal ira,
E giungendo al Toscan forza, e baldanza
Contro al sero Latin gran rabbia spira;
Guastando ogvi disegno, ogn'ordinanza
Col nemboso sabbion che intorno aggira,
Fè sì, che sbaragliato in ogni banda
L'esercito nemico in suga manda.

Ne gioua al fommo Eroe ripari, o schermi
Trer arrestar la calca de' fuggenti,
Che d'ogni lato timorosi, e inermi
Inmille guise son di vita spenti:
Come tal'hor da luoghi inculti, & ermi
Caggion diluuji immensi di torrenti,
Che guastando al villano argini, e sponde
Portan (discesi al pian) la messe l'onde.

Mescolato il fuggente, e'l vittorioso
Entran negli steccati atutto corso,
Ne gioua al sapitan nel periglioso
Conflitto, hor quà, hor là portar soccorso;
Quì strage orrenda, oggetto doloroso
Si scorge, e sente in quel mortal concorso,
Van sottosopra gli ordini, e' ripari,
E seco padiglioni, armi, & armari.

Corre di quà, corre di là sdegnato
Cesar, nè può trouar modo, nè via
Di rintegrare il Campo sbaragliato,
E por freno a la rotta fanteria;
Ma di tanto poter dinega il fato,
Perchè s'egli dal canto onde suggia
Corre al ripar, non così tosto arresta
Quel, che da l'altro esce maggior tempesta.

Come tal'hora il rozzo agricoltore
Oue il grano segò la stopia infiamma,
Cresce oltre al suo desio tanto il seruore
De la vorace, e repentina siamma;
Che'l vicin campo con suo gran dolore
Arde, senza lassarne intatto dramma,
Corr'ei da tutti i canti, e mentre estingue
Un luogo, e l'altro poi d'ardor s'impingue.

Persa ogni speme il General si moue
Ver gli steccati, e gl'altri seco inuita,
E nel suo moto memorabil proue
Fa ne la gente oltre a l'osato ardita:
Le masnade, e le truppe orta, e commoue,
Mandando mille al suol priui di vita,
Ma s'egli con due man diuora, e strugge
Con cento l'inimico i suoi distrugge.

L'Amazzona Durippe, e'l suo drappello
Céto braccia han per vn, n'hano altrettanti
Ircano, Armone, e'l General fratello,
Che san di sangue pelaghi ondeggianti:
Fa il tartaro Rettor strage, e macello
Vie più d'ogn'altro, e' suoi ladroni erranti,
Poi la rabbia d'Inferno seco ardente
Manda in rouina la Romana gente.

E se la notte il tenebroso manto Non distendea con rugiados amano, E le larghe campagne d'ogni canto No copria d'ombra, e'l ver l'eggiate piano; Questo era il dì, che lacerato, e franto Restaua in tutto il gran drappel Romano, Ma sparì via da la terrestre mole Per non mirar tanta rouina il Sole.

### Fine del Canto Ottauo.





### CANTO NONO.



il Sol da l'Oriente fuora

Cinto di raggi il mattutino volto,

Elerose de l'al ba, e de l'Au.

Il porporino pregio hauean raccolto; E col dorato crin, che i monti infiora Ogni squallor notturno al mondo tolto, Richiamando a cantar tra gli arboscelli Le soani armonie de' naghi augelli.

E già Brimarte il fortunato hauca Da la saggia Sibilla inteso il modo, El'ordin ricenuto, onde douea Rosmondo trar da l'insantato nodo: Era questo un'occhial con cui scorgea L'huom d'ogn'incanto la malizia, e'l frodo, Che posto ananti a l'occhio rimirana Conessoil guardo quanto il cor bramaua.

RAEA già Questo ti mostrerà (dice) la nia Di peruenire oue il guerriero alberga, E'l modo ti darà, che più non stia Ei tra l'error, ma che dal sonno s'erga; Vanne, ch'io sarò teco in compagnia Inuisibil fautrice pria ch'immerga Il chiarissimo Sole i raggid'auro Nel mar doppo le spalle al vecchio Mauro.

> Cosi tolto congedo il sommo Duce Calcò di nuovo la romita Arada, E ne l'aprir de la nouella luce V sci de l'antro in più not a contrada: Nelhora appunto, che'l mattin conduce L'Api a libar da' prati la rugiada, E'l pastor surge, e da spechi, e capanne Chiama il suo gregge a suo d'organize cane.

Ridea la terra a l'hor, la selua, e l'onda, Era l'aer tranquillo, e'l ciel sereno, E intorno a la fiorita, e verde, e sponsa Guizzaua il pesce di letizia pieno; E garrir si sentia di fronda, in fronda L'armonioso augelnel bosco ameno, Gioiua il tutto, e d'amor ofa immago Sculto era il fonte, il prato, il colle, e'l lago.

Quando

Quando il gentil guerrier prese il camino

Norto da retta, e luminosa guida,
e so colà doue il fatal giardino
Resmondo allaccia tra la turba insida:
Il è molto andò, che tra il Ginepro, e'l Pino
Vidde la Reggia onde il guerrier s'annida,
E'l muro prezioso, e'l riuo adorno
Scorse, che ad esso fea corona intorno.

Ma nel giunger di lui si turba il Cielo,
E l'aer prende vn minaccioso aspetto,
E'l bosco, che pur dianzi il ricco velo (tos
Mostraua, hor mostra altrui spietat'oggetLangue in essola fronda, e'l verde stelo,
E suanisce la gioia ampia, e'l diletto,
Passa il guerriero inuitto, e'l tutto mira
Esser del sommo Ciel suggetto al'ira.

Vidde al giunger di lui l'ondoso rius
Superbo alzarsi in rapido torrente,
E tra l'annoso Cerro, e'l verde Vliuo
Fremer' Orso, vrlar Lupo, e Leon sente,
Poi tra i dumosi sterpi al rezzo estiuo
Strisciar serpendo l'orrido serpente,
E'l pria ridente colle, e'l bosco interno
Farsi al giunger di lui vorace Inferno.

Si muouon le tempeste, e le procelle
L'aer d'orror colmando, e la riviera,
E scaccian col rotar d'auverse stelle
La dianzi amata, e dolce primaüera:
Sossia Euro irato, e scogli, e piante suelle
Formando orribil verno, e mortal sera,
Di spauento, e d'orror s'ingombra il tutto
Nè s'ode altro che guai, tormento, e lutto.

Ricorre il pio guerrier tosto che vede Contro irritarsi la spietata rabbia Al terso Occhial col guardo, a alui chiede Il modo di calcar la chiusa gabbia: Mira con esso la pregiata sede Cangiarsi in summo, e dileguarsi in sabbia, E'l prezioso muro, e'l bosco, e'l fiume Prender l'vsato aspetto, e'l puro lume.

Vede seco le pioggie, ele tempesse

Esser false sinzioni, & ombre vane,

E le colme d'orror dense foreste

Finti prodigi, sogni, e larue insane:

Sente gl'vrli, e le note alterne, e messe

Esser note d'augelli, e voci bumane,

E i graui tuoni a' terremoti vniti

D'armenti, e greggi gemiti, e muggiti.

E quanto a l'occhio natural si mostra
D'orrendo, e spauentoso al sinto appare
Tutto reale, e di quel ver s'innostra
Che solea col cristallo occhio mirare:
Passa il guerrier ver l'incantata chiostra
Senza il falso rimbombo, e'l suon curare,
E troua tutto quel che dianzi apparue
Esser col raro Occhial fantasme, e larue.

Vede oue il simulato, e ricco tetto
Sorge, sol natural magion mostrarsi,
Nè più da si magnisico Architetto
Di puro argento il vogo Ostel sormarsi:
Iui la Maga mira, e'l suo diletto
Fuor de la soglia a l'ombra diportarsi,
A l'ombra cui stendea sublime Mirto,
Ch'iui surgea di fronde ispido, ed irto.

L'Occhial merauiglioso, il finto, e'l vano

Non sol chiarisce, e'l rappresenta al vero,

Ma con doppio stupor, quel ch'è lontano

Accostandolo altrui dimostra intero:

E tal com'egli è fatto, à mano, à mano

Porge ogni lontananza, ogni sentiero,

Nè merauiglia è dunque se gl'ascosi

Scorge Brimarte lor giochi amorosi.

Vede la Magache allettando inuesca
Quasi augello il garzon tra lacci, e reti,
E col suo sguardo lusingando adesca
Il vago cor di lui tra giochi lieti:
Ed egli auid'ogn'hor de la dolc'esca
Cibar si mira, e tra gl'irsuti Abeti
Passard'ozio, e lasciuia ingombro i giorni
Conlei tra placidissimi soggiorni.

Vede

Vede a l'amante discender nel seno : Ma come ciò far deggia ruminando Dal collo vn bel Monil formato ad arte. D'oro, e d oriental perla, che pieno Eradi suffomigi, e magic'arte; Con cui prima allettò nel ciel sereno Venere a l'amor suo l'inuitto Marte, Indi tra i boschirl giouanetto Adone Econ Gioue adoprollo anco Giunone, as ?

A formar quello Amor concorfe, e Fabro Con Vulcan fu, vi fur le grazie, e'l Sole, E le pompe de l' Alba , e'l bel Cinabro Fur la materia i gigli, e le viole: Amor la face dal nettareo labro Vinfuse, e Febo i versi, e le parole, Vi sfauillar le grazie, il gioco, e'l riso D'ammirabil beltà non mai diviso.

Con questo la bellissima Cefille Abbagliò il cor del giouinetto amante, E tra fiamme dolcissime, e fauille Il tratténe, hor tra i rivi, hor tra le piante: Vede oltre à quel Brimarte, mille, e mille Opre strane d'amor, che al 'Duce errante Tesse la cauta Incantatrice, e cinto D'oblio l'inuesca in cieco Laberinto.

Soprala Porta principal del muro; Che'l giardin cinge vn simolacro sorge Di cristal fabricato, in cui sicuro Vn falsissimo spirto esfer si scorge Il qual fingendo, bor d'atra nebbia oscuro, Hor fa che d aurea luce il bosco sorge, E schuando a la Maga occulti danni Téde altrui questa fraude, e quest inganni.

Vede che a far dissoluer l'ampia Reggia In fumo, e liberar l'amato amico. Vuopo etrarre il Demon da la sua seggia, Che tende quest'inganni, e questo intrico: Indi oprar che Ro'mondo il finto veggia Nel prezioso Occhiale, onde nemico De la Maga diuenga, e del suo amore A cui l'allaccia lusingbiero errore!

Và con saggio pensiero, indi risolue Cacciar lo Spirto, e le sue la rue in bando Riducendo la Statua in fumo, e in polue: Ciò proposto alei giunto sfodra il Brando, E ratto al simolacro il guardo volue, Ma'l vago Occhial per far ciò da le ciglia Leua, e strana se gl'offre meraniglia.

Vede la flatua in terribil chimera Cangiarsi, e sfauillar quasi fornace, Dale profondi fauci, e da la fera Bocca, e corcer ver lui rouente face: Indi pscirgli per fianco immensa schiera Di belue, che àusdissima, e vorace A bocca aperta dibattendo i denti L'assal mista di Draghi, e di Serpenti.

Alcun d'essi è che Stride, altro è che rugge, Altro empie il ciel di gemiti, e latrati, Altro gl'orecchi col fischiar gl'adugge, Altro co rigni, altro con vlulati: Impetuoso il tuon lampeggia, e fugge Squarciando l'aer denso in mille lati, (aggion grandini, e piogge in largo nembo, E sembra il modo al cieco Abisso in grebo.

Da spauentos orror punta, e percossa. Fù la mente al guerrier gia si sicura, Einterna si fenti scorrer per l'ossa Mescolata di gel fredda paura: E con si strana guisa, che se scossa Non gl'era dal miracol di natura, Dico dal raro Occhial restaua immerso Nel fero incanto d'ogn'inganno asperso,

Fur le sembianze mostruose spente Tostoche al pur'Occhial pose la luce, El'interna Voragine, e'I repente Stormo fuggi giù dal Tartareo Duce: Tornò la falsa Imagine presente Al'occhio che nel vetroil ver conduce, Et ei col bel cristallo al guardo auante Fermo dinanzi a lei l'audaci piante.

Indicol duro acciar percote, e manda
In mille pezzi il simolacro al piano,
Da cui stridendo con voce nefanda
Fugge il fantasma orribile, e profano:
Ala cui suga in vista memoranda
Tucto il finto riman fallace, e vano,
E in varie guise si dilata. e gira
In sosca nebbia, e lezzo, e summo spira.

Suanisce poscia il fummo in vn momento,
E'l sol tornando i raggi suoi rischiara,
E'l tutto dissipando infernal vento
Il sito natural s'apre, e dichiara:
Resta dispersa ogn'ombra, ogni portento
Con merauiglia inusitata, e rara,
Passa Brimarte a l'hor verso il verziero
E giunge a l'empia Maga, e al Caualiero.

D'infolito stupore auuinta resta
Cesille, a l'hor che armato il guerrier vede,
E colma di timor ver la soresta
Timida volge il suggitiuo piede:
Rosmondo quasi insano a la sunesta
Fuga di lei si volge, e in vn s'auuede
Del sido amico iui sorgiunto, e in due
Libra il vago pensier le voglie sue.

Che far dee, da l'un canto amor lo sprona
A seguir la uezzosa sua diletta,
Da l'altro honore il passo l'imprigiona,
E la uer'amicizia à sè l'alletta:
Hor mentre esso dubbioso s'abbandona
Quasi insensato: Il pio guerrier s'affretta
Di condurre a bel sin la nobil opra,
E sar che appieno il uer l'amico scopra.

E perciò far, l'occhial pregiato porse

Del guerriero ancor stupido a la ussta,

E se che tosto del suo error s'accorse,

E che pentito s'ange, e si contrista:

Nè pose indugio alcun, ma'l braccio porse

Al collo amato, e in uoce d'orror mista

Gli domanda ou'ei sia, chi l'ha condutto

A raccor di uirtù così usl frutto.

E qual'huom che dal fonno fia disciolto

A cui l'auninse torbida inquiete,

Proruppe in tale accento al guerrier uolto
Snodato il piè da l'incantata rete:

Da qual cupo letargo hoggi m'hai tolto
Fido compagno, e da che fosco Lete,

Misero cui non sò come caduto
In quel mi sia dal qual tormi hai saputo.

Lo conforta Brimarte, e gli dislaccia
Intanto il bel monil dal viril seno,
E quelle vane pompe in pezzi straccia
Di cui la cauta Maga l'hauea pieno:
Torna del sincier perso entro a la traccia
Il generoso Eroe con cor sereno,
E la consusa mente, e'i senso ottuso,
Dinien lucido, e chiaro al primier' vso.

Nè cura più saper che sia di quella,
Che'l tenea dianzi in dolce nodo auuinto,
Ma con più viua sace amor l'appella
Al vero ben da cui su dianzi spinto:
Gli risurge nel sen l'imagin bella
De la vaga Mirtilla in eso estinto,
E'l debito, el'honor l'instiga, e punge
Al campo amico che lassò già lunge.

Ciò fatto il gran Brimarte, andiam le dice Colà doue tè l'Oste, e'l Duce aspetta, Oue a tè il fato alta vittoria indice Col far di mille ingiurie aspra vendet ta: Così lassò la deserta pendice La coppia, il passo accellerando in fretta Rè molto innanzi andò che in bel sembiate Leggiadra donna le si sece auante.

Sostenea con la man briglia dorata,
Che bel destrier traea a oro guernito,
Sopra il qual risplendea di gemme ornita
Vn arme integra di guerrier gradito:
Giunta, e la nobil coppia salutata
A Rosmondo ne se cortese inuito,
Dicendo questa il ciel t'offrise, e vuole
Farti sotto al suo pondo emulo al Sole.

Questa

Questa che già coprè l'inuitto Enea,
E dal furor de' Rutoli il difese,
Per cui, mercè de la sua madre Dea
Egli restò vincente in mille imprese:
Hor l'audace tuo cor che già s'indea
Difenda, e serbi le tue membra illese,
Prendila inuitto Eroe, che più sicuro
Sott'essa andrai ver l'inimico muro.

Eraquesta colei che ne la grotta
Di Cuma il buon Brimarte istrusse dianzi
De' futuri successi ond'era dotta,
E de l'amico oue torpendo stanzi:
Ben su da lui riconosciuta allotta,
E salutata quando si se innanzi
Per quella saggia, che istruillo a pieno
A por col dono al cieco Inferno il freno.

Il Corridor, che conducea Rouano
Era il destrier di cui Rosmondo scese,
Il memorando di che ratto in vano
Segui Mirtilla, e lui ch'empio l'offese:
Questo trouato hauea pascer nel piano
Dianzi a cui giunse l'incantato arnese,
L'arnese dico, che Sterope, e Bronte
D'Etna già se sudar nel cauo monte.

L'arme che'l buon guerrier si trasse a l'hora,
Che ne le man de la Maga peruenne,
Procurar non curò, che treppo fora
Inutil pondo al paragon solenne:
Al paragon di quelle ond'hor s'honora
Cui tanto il Troian Duce in pregio tenne,
L'hauea di doue cento lustri chiuse
State eran, per donarle ad esso schiuse.

Ne far tant'opra ad altri che al pensiero
Di lei stato concesso vaqua sarebbe,
Però che da quel di che'l pio guerriero
Di Troia le lassò nissun più l'hebbe:
L'hauca ne la sucina al fabro nero
Ridotto va mago, inteso che dourebbe
Col volger de l'Età nascere huom degno
Dilor, qual su'l Troian nel Lazio Regno.

Nêmen saggio d'Enea, nêmen prudente
O per arme, ò per senno, ò per sortuna
Sarà questi, a cui grato il Ciel consente,
Ch habbia ogni ben che in petio human s'aV'hauea di nuouo la sutura gente (duna:
Il sabbro impressa, che soti'a la Luna
Nascer deuea di lui che d'alte, e nuoue
Opre emula saria del sommo Gioue.

Tal profetica mente a l'Alma suela

De gli arcani del Cielo i cupi sensi,

Et al mio chiuso petto apre, e riuela

Quel che à spirito human saper conviensi:

Veggio in questa del Mondo immensa tela

De futuri velami i lumi accensi,

In cui la tua propagine di luce

Dene iliustrarsi al ben maestra, e duce.

In valor questa, & in virtú sublime
Ogn'altra auanzerà, sia pur superna,
Sia pur eccelsa, erga pur tra le cime
Di gloria il nome suo, con sama eterna;
E perche l'opra illustre spesso imprime
Nel cor gentile emulazione interna,
E i fatti de' pasati, e de suturi
Esser sogliano al ben stimoli duri.

Mira con qual ualor, mira con quanto
Splendor s'inalza al ciel tuo nobil ramo,
Contempla in lui l'eccelso pregio, e'l uanto,
E del suo somm'honor fregio, e ricamo:
Gli scettri in lui, l'auree corone, e'l manto
Vie più che in altra successiond' Adamo
Piouer vedransi, ed vno, e l'altro germe
Propaginar d'ampie radici, e ferme.

E se santa virtù di gloria è raggio
E d'ampia sama, e di perpetua vita,
Ella darà di sè così buon saggio,
Che dal mondo, e dal Ciel sarà gradita:
E se'l frutto d'Autunno al sior di Maggio
Deue obligato dar grazia infinita,
I frutti suoi render grazia, e tesoro
Deono a l'ardor d'vniuersal decoro.

9 Non

Non cost Febo al fulgorar celeste
De' raggi suoi la terra infiamma, e'l mare,
Come la stirpe tua di nobil veste
Cinta fulgorerá fiamme più rare;
Per cui gl'orridi nembi, e le tempeste
De' viui si vedranno in summo andare,
E ricor da sudor sama, e salute
Come anco da bontà gloria, e virtute.

E prima per far noto il verde stelo
Dal ceppo pululato illustre, e grande,
Mira l'Auolo antico in cui dal cielo
Sceser doti superne, e memorande:
Ercole il forte, che d'inuitto zelo
Cinse l'animo altier ch'hor lume spande
Dal terren globo a gli stellatichiostri,
Nato per dissipar Tiranni, e Mostri.

Miralo in cuna pria fanciul possente
Suegliarsi al suon di formidabil sischio,
Ein ogni man gremir sero serpente
Schiuando de lor morsi il dubbio rischio;
Indi sulgoreggiar di gloria ardente
Generoso vigor di sdegno mischio,
Enel bosco Nemeo squarciar la pelle
Al sier Leon satto à sua sorza imbelle.

Le cinquanta Tespiadi far feconde
Miral quì noto fanciulletto ancora,
El'Idra aspro dragon, che in petto asconde
Mille teste priuar di vita à vn'hora:
La Cerua à piè frenar, che d'oro bionde
Hauea le corna, e senza far dimora,
Diomede il Tiranno, e' suoi destrieri
In cibo dar, saluando i passeggieri.

Là nel monte Erimanto prender viuo
Il feroce Cignal strage del mondo,
Indi il Tauro guidar domo, e cattiuo
Del curuo aratro sotto il graue pondo:
Lasciar poscia Acheloo d'un corno priuo,
Le Stinfalide Arple cacciare al fondo,
Sboccar giù nel Tirren rapido l'Arno
Seoprendo il pian stato gran tépo indarno.

Il perfido Busiri autor crudele
D'immondi sacrifici por sotterra,
Fare al feroce Anteo sentir làne le
Riue Africane in vn l'estrema guerra:
Abila, e Calpe opposte a le sue vele
Diuider con virtú che in cor si serra,
D'oro ne gl'Orti Esperidi al dragone
Rapire i pomi, e lui condur prigione.

Rimiral poi doppo sì lunghi affanni
Suppor le spalle a le rotanti sfere,
E del fier Gerion gl'ascosi inganni
Punir, mandando quel-morto a giacere
Fare a Cacco sentir gl'oltimi danni
Ed a Licinio empio ladron vedere
L'oltimo giorno, indi siaccar l'orgoglio
A Bergion sotto petroso scoglio.

Domar miralo poi con strani modi
1 biformi Centauri, e'l marın mostro,
Che la bella Esson, per l'altrui frodi
Tentaua por dentro al corporeo chiostro;
Poi nel colmo immortal de le sue lodi
A l'Aquila troncar gl'artigli, e'l rostro,
Che nel monte saucaso a Prometeo
Sbranaua il petto, e'l cor con modo reo.

Indi à Troia portar miralo il foco,

E far vendetta al gran misfatto pari,

Poscia de l'Amazzoni estrano gioco

Far di sua man, calcando selve, e mari:

Scender d'Auerno al formidabil loco,

E Cerbero sgombrar da i gran ripari,

Far di Ciclopi orrida strage, e uinto

Se stesso rimaner nel Rogo estinto.

Miralo poscia tra i celesti numi
Con mortale sudor mercar beato,
Suprema gloria, e tra diuini lumi
Con fama eterna scintillar traslato:
E de' trascorsi monti, mari, e siumi
Seminando virtute, esser pagato,
E dal mondo, e dal ciel d'altro tesoro,
Che questo di quaggiù porpora, & ora.

affissa

<6

Affissail guardo, e di te stesso mira
Scese da lui l'apprestate corone
Di lauro, e palma in cui la gloria spira
Eterna, e chiara in virtuoso Agone:
Questo raggio d'honor che al crin t'aggira
Fia del giouenil cor pungente sprone,
Per cui sprezzando il piacer vano, e frale
Cerchi sudando quì pregio immortale.

Mira la stirpe tua che'l mondo attende Con sommo applauso geminar seconda, Far d'estinto valor celesti emende, E calcar gloriosai monti, e l'onda: I sigli, e i gran nepoti a cui discende Di grado in grado chi di grazie abbonda, Oprar per arricchir d'honor la terra Virtù, facendo al vizio orribil guerra.

Mira dite traslato, e di Mirtilla,
Di cui già il ciel t'hà destinato sposo,
Primo Arimante tuo ch'arde, e sfauilla
Di somma gloria entro a' bei raggi ascoso:
Questo sia di virtù chiara scintilla,
E d'honor seggio in questo mondo annoso,
Degno germe di tè, degna propago
De l'arbor tuo, de la tua bella Imago.

Esso l'Erede tuo sarà da questi,
Haurà il Romano Impero alti sostegni,
Per cui seguendo i tuoi mirabil gesti
Aggiungerà viuendo Regni à Regni:
Per lui colmo di strage, e di sunesti
Gioghi n'andrà chi star non vorrà a' segni
Sotto l'Imperio suo libero, e sciolto
Viurà il buon sépre, e'l rio tra nodi auuolto

Ecco il nepote tuo primiero figlio
Di lui, raggio del Ciel, del mondo speglio,
Ramusio che vnirà le Palle al Giglio
Per Arme illustre sua, fatto gia veglio:
Questi che con la forza, e col consiglio
Il falso suggirà cercando il meglio,
Militar dee sotto la santa Insegna,
Che può l'alma de l'huo far del Ciel degna.

De la nuoua Magion che da i vestigi
Di Fiesol nascer dee sarà costui,
Da cui suggiti pria gl'Angeli stigi
R'andran mercè di chi morrà per nui:
O che nouelle grazie ò che prodigi
Vedrà la Terra a l'hor tra i Regni sui:
A l'hor, ma il taccio, che non lice al mio
Pensier tant'alto andar carco d'oblio.

Di questo nascer dee chi potrà Roma
Di nuono sollenar di gioghi alterni
Cui gl'Iperborei Regni vinta, e doma
Hauranno, e spenti i suoi raggi superni:
Esso prendendo l'onorata soma
Gli scaccerà tra i lor perpetui verni,
E con orrida strage i monti, e colli
Lasserà del suo sangue ingombri, e molli.

Questi Uberto esser dee, sarà di quello Figlio Ulisberto il glorioso Duce, Che ne verd'anni suoi mortal flagello Verrà di chi l'Italia al fin conduce: Lasserà questi nel mondan duello Qual Castore se già, qual se Polluce, Fama immortal poggiando al Ciel felice De l'Italico sol nuova Fenice.

Egli il ceppo sarà donde hauran poi Chiara origine al Mondo i verdi rami, Che con l'altezza de' ME DICEI Eroi Spargeran grat'odor Mirre, e Cinami: Taccia la Grecia i fauolosi suoi Celesti Diui, e sott'ombre, e vel ami Gli ascosi numi il faucloso Egitto Ieroglisicamente in breue scritto.

Lippo da questo surgerà fecondo
Di sourane virtù, d'immortal gloria,
A cui dee lieto consacrare il mondo
Poema illustre simolacro, e Istoria:
Par hauer sopra ognun reso fecondo
L'Arbor serbato a perpetua memoria,
Indi Auerardo, e Chiarissimo entrambi
Verran da lui di gesti memorandi.

2 Poscia

Poscia vn'altro Auerardo a cui s'accoppia Sublimata virtù che l'alme honora, E con sommo valor che l'alme addoppia, E sa nascer quaggiù gemin'aurora; Di Chiar simo vscir selice coppia Mira in guisa di Sol che i monti indora, Quì si dilata in due la nobil pianta, E di secondi frutti il mondo ammanta.

Vien dal fecondo Lippo vn Cambio, al quale
Appoggia il mondo stanco ogni sua speme,
Ecco Alemanno, che sublime sale
Al ciel di sama, e inalza il nobil seme,
Vien Bernardino, e spiega ratte l'ale,
E Chiarissimo l'altro seco insieme,
E con talento Falconier germoglia
Iacopo il primo, che d'honor s'inuoglia.

Rsce di Cambió vn Vieri, e qui finisce
Il primo ramo al cielo eretto: Aquello
La saggia Beatrice Strozzi vnisce
Il ciel per far l'arbor più grato, e bello;
Questi sei globi in vn costituisce
Per arme inuitta del souran drappello,
Rendendo emulo al ciel con simil segni
L'eccelso tronco augurator di Regni.

D'Alamanno, Siluestro, e'l grau Giouanni Mira vscir, licta coppia, a cui non pesa A l'vn portar di militari affanni Il grauissimo pondo in degna impresa; L'altro moderator d'humani danni Consaloniere vscir di Santa Chiesa, L'vn Carlo Magno a somm'honor gradisce, L'altro con la Republica s'vnisce.

Ecco vn'altro Giouanni vscire a lume
Da Bernardino emulator di sama,
Anch'ei Gonfaloniero in cui rassume
Il ciel quanto di ben si cerca, ed ama;
Hor nouello Auerardo, nuouo lume
Da Chiarissimo il terzo apre, e dirama,
ETalento il secondo indi si spande
Co Matteo chiaro al modo, il san più grade.

Mira il quarto Auerardo, che propage
Dal nobil ramo suo mille, e più steli,
E di vital virtù l'anima inuaha
Facendo di sei globi vndici cieli:
Quasi volesse far la mente paga
Con quei di sigurar gl'eterni veli,
Ed al nono girone aggiunger poi
L'empireo seggio co i celesti Eroi.

Ecco il terzo Giouanni, a cui Piccarda
Illustrissima donna vnir si deue,
E la gloria alternar quasi bombarda,
Che da feruido ardor moto riceue;
Seco vn'altro Matteo siorir nontarda
Senza punto temer d'algente neue,
E Francesco, e Michel, Giuliano, e molti
Cui ne l'arbor vital surgono accolti.

Deb mira hor di virtù viuace esempio,
E di santo valor celeste norma
In Cosmo il Padre de la Patria esempio
Del reo seguace ogni hor d'infernal torma:
Per cui la libertà fiorisce, e'l Tempio
Diuin s'inalza a la primiera forma,
Là liberalità torna al suo trono,
E sioriscon le grazie i premi, e'l dono.

Vedi Carlo il figliuol non men prudente Non men gentil, non men di lui sincero, E Giouanni a cui grato il ciel consente Surger cinto d'honor dal ramo altero; Vedi doppo Giuliano il gran Clemente Sommo, e felice successor di Piero, Ecco Lorenzo a cui Clarice Orsina Per più sua gloria alzare il ciel destinà.

Mira hor di tre corone ornato il crine
Sorger Leone il decimo Monarca,
A cui fan coro ogn'hor virtù divive
Salvandolo dal tempo, e da la Parca;
Questi d'immenso honor, che senza fine
Sarà nel mondo vn colmo vaso, e vn'arca,
E tra mille corone, e mille allori
Poggerà trionsante a' sommi sori.

Volge

Volge gl'occhi, e di scettro ornato, e d'oro
Mira Giuliano à cui congiunta siede
Filiberta gentil, pompa, e decoro
Del grado suo, de la sua nobil sede;
Ecco Ipolito appresso, che del coro
Di Vaticano eccelso è fatto erede,
Ma più de la virtù, che l'huom conduce
Dale tenebre al ciel con pura luce.

Hor mira vn'altro Piero, vn'altro Sole
Da l'Oriente vscir, che i raggi spiega,
Chiari, e feruenti in questa bassa mole
Con Alfonsina de gli Orsin si lega;
Mira surger di lor sublime prole,
Che pomposa di frutti i rami spiega,
Lorenzo, che d'Vrbin reggerà il graue
Pondo con vita splendida, e soane.

Due gran germi vsciran dal raro innesto
Carchi di frutti rugiadosi, e fronde,
Alessandro il primier vigile, e desto
A le glorie, che dan de l'Arno l'onde:
Questi haurà il primo scettro, ancor che me
De la nuoua Magion, ch'hor si nasconde, (sto
E con breue regnar, da' petti suore
Trarrà morendo a' suoi vassalli il core.

Caterina fia l'altra à cui risplende
De la Francia nel crine aureo diadema,
Mirala come à quel s'vnisce, e prende,
Che à sè l'aggiunge emulazion suprema;
Quì palpando le stelle il ramo ascende
Senza timor di mirar l'hora estrema,
E finisce il suo moto amico al Cielo
Di cui lieto si fa couerchio, e velo.

Ma del terzo Lorenzo, ecco nascente Colma d'honor Propagine nouella, Che come il Sol surgendo in Oriente Scaccia con l'altre la diurna stella: Così questi a l'oscir di rai lucente Adombrerà il chiaror d'ogni facella, E con doppio splendor quando più verna Il Ciel, farà la primauera eterna. Pierfrancesco primier da questi nasce
Gloriosa Propago, in cui si mira
Tutto quel ben, che da le prime sasce
Con larga mano in huom natura spira;
Ecco il primo Giouanni, in cui si pasce
Viuace ardor, che raro in cor s'aggira,
Ei del nome medesmo orna la terra
D'on siglionò, ma d'on sulgor di guerra.

Di questo, e di Maria Saluiati sponta
Germe souran che quasi al Ciel s'estolle,
A la cui gloria insipida tramonta
Lei, che da Lete tanti Eroi ritolle:
E come il nono ciel tragge, e sormonta
Gl'insimi dietro a se, tale il ciel volle,
Ch'ei dietro inuoli al suo veloce corso
Le glorie a gl'Aui, e poga al tépo il morso.

Adesso non porran gl'Erculei segni
Termine d'Meta ch'ei non calchi i mari
E col corso immortal de' nuoui legni
Non scacci audace i barbari Corsari:
Nè ch'ei no giunga al Regno suo più Re gni
Al vicin non varran schermi d'ripari,
Nè che nuouo Alessandro non trascorra
La terra tutta, e'l suo gran vol precorra.

De l'Etrusco valor base, e Colonna
Il Fiorentino Marte indi esser debbe,
Ed esso, e di Toledo illustre donna
Talnascerà che il mondo par non hebbe:
Natura che al ben sar mai non assonna
Ne in Troia vnqua creò, ne in Roma, ò in
Stirpe eccelsa cosi, così superna (Tebbe
O ne l'antica, o ne l'età moderna.

Più figli esso hauerà, Francesco il primo
Di Cosmo il grade nascer dee, che al seggio
Sormontera, ritornerà sublimo
Il valor prisco in lui cinto di preggio:
E Giouanni il secondo qual io stimo,
Che haurà nel Vatican souran maneggio
Di porpora contesto, e'l terzo poi
Grazia sarà tra i fortunati Eroi.

9 3 Piere

Piero il quarto eser deue, Antonio il quinto, E'l sesto Ferdinando, ò che serena Fronte hor vagheggio, egli a grand opre de Spiegherdil vol per la mondana scena; Prima in Roma di porpora dipinto Fiammeggerà qual Solche'l Ciel serena Oue col senno illustrerà le menti Al sommo albor de' suoi raggi lucenti!

Indi gran Mastro a dominar sen torna Successor di Francesco, e lassa il Tebro, Là ne la bella Flora il crine adorna D'oro, al ben fare inuigorito, & ebro: Alcui senno l'età d'oro ritorna, E di mirto il crin s'orna, e di ginebro. Gioisce Etruria, e da' suoi boschi scote L'orride belue in parte altrui remote.

Pompeo nouello, hora il Tirren circonda Co i curui legni, bor l'Ocean trauersa, El'Ottomana stirpe, bor dentro a l'onda, Hor per le sponde sue lassa dispersa: Poi fa che d'arme, e di delizie abbonda L'ammirabil Tribuna, e rende aspersa La sals'onda di morti, e di triremi, D'ancore, di timoni, antenne, e remi.

La Lotaringa stirpe a la sua pianta Unifice prudentissimo cultore, Che feconda è così che'l mondo ammanta Quasi nuoua stagion di dolce humore; Questa rosa di lui produr si vanta Tra molti lieti gigli altero fiore, Fior che auanza di pregio il bel Iacinto, E ne resta ogni fior confuso, e vinto.

Giouinetto nel seggio ecco s'asside Il terzo Cosmo, e di gran fregialtero, Varca il Tirreno, e con celesti guide Corre a infestare ardito il Trace Impero; Saccheggia Ipona, e'l fero Scita incide Mostrandosi ver lui crudo, e seuero, Torna ricco di spoglie, e di trofei Emulo altier di Regi, e Semidei,

Eccol di nuouo rallentare il merfo A' fuoi vittrici legni, e trionfante. Calcar con essi il formidabil dorso Del'Elesponto, e gir verso Leuante; Indi voltar vincente indietro il corso Di spogliata Città ricchezze tante, Fatta di mille ingiurie aspra vendetta Cotro il Dragon, che la sua legge infetta.

L'opre saran de' suoi pensieri inuitti Erger giustizia in alta Monarchia, Opprimer gl'empi, e folleuar gl'afflitti, Aprendo cauto a ben regnar la via; Atterrar pauentati, e derelitti I nemici de l'alta Gerarchia, E in guifa del grand' Auo Erculei gesti Oprar, lasando i rei Tiranni mesti.

Con l'esempio di lui, seco congiunta L'Auftria Consorte sua s'innalza at Cielo, Quasi lucente Sol che ardente spunta Squarciando da la terra il denso velo: E'l gran Francesco, e Carlo seco assunta Portan la gloria, entro a' lor petti, e'l zelo, E Lorenzo il minor germano alterna Lampi entro al petto di virtute eterna.

Doue te lasso, à di Francesco prole Maria sposa gentil del franco Duce. Tù che quasi alba a lo spuntar del Sole Porterd interra alma, e perpetua luce: E con santa virtù, virtù, che suole L'alme suegliare al ben, che al ciel conduce, Acquistando quaggiù grazia infinita Ergerui l'alma a più perpetua uita.

Fulgor di Marte in Don Giouanni uibra La fera destra anch'ei tra questi nato. E contro il Trace altier la scote, e uibra Con santo ardir tra mille schiere armato; Ecco Antonio, che'l senno, e'l ualor cribra Con puro zel di bianca Croce ornato, Eccola pianta a cui s'inchina, e cede L'Europa tutta, e in lei si terge, e riede.

Musa

06

Musa china a tai raggi a terra i lumi,
Nè presumer mirar tanta chiarezza,
Perche nel lampo de' sereni numi
Fissando orba verresti a tanta altezza:
Appagati in lodar fontane, e siumi,
E di Ninsa, e Pastor mortal bellezza,
Che da gl'omeri tuoi non è tal pondo
Voler dar luce a chi dà luce al mondo.

Così nel terfo acciar venia la faggia
Donna mostrando al Caualier la prole,
Ch'hor con lucido lampo il tutto irraggia
Quasi nouello, e rinascente Sole:
Edesso al puro albor che i petti raggia
Pascea la vista, e ne la ricca mole
Rinuigorir sentiasi in vn col core
Gli spirti, e'l sen di generoso ardore.

Ma quella a la cui mente il ciel dichiara
L'eterna volontà, proruppe, e disse
Coppia saggia, e gentil per cui rischiara
Il Roman Campo il suo funesto ecclisse:
A te tocca frenar l'infernal gara,
E far van quanto Pluto in cor presisse,
E gl'incanti, e gl'intoppi aprire, in cui
Hà sissi l'empio i sier disegni sui.

A tê tocca Rosmondo andar là doue
Radicato hà l'incanto il sier Zambardo,
Facendo a danno suo l'osate proue
Ond'ei resti appo tè vile, e codardo,
Quí rinchiusa è Mirtilla in solte, e nuoue
Reti, e con essa il tuo german gagliardo,
E'l sior del Roman campo errando in ello
Torpe al diuin desio satto xubello.

In esso trouerai fantasine, e mostri,
Che'l cor t'ingombreran d'aspro terrore,
Matù sprezzando i sinti artigli, e rostri
Supererai le faci, e i freddi orrori:
E perche meglio il tuo valor dimostri
Col fauor santo del souran motore,
Quest' Insegna à te sia ch'hor t'appresento
Saldissimo riparo in ogni euento.

Questa spiega ai gran vopi, a la cui vista Tremerà de l'Inferno ogn'empia sera, Questa nel bosco ou'altri vrge, e contrista Con sozza imago ogn'hor l'empia Megera; Ti saiuerà dono del Cielo, e lista Del sommo benche tra le stelle impera, Con questa sugherai dal monte strano Con meraniglia ogni portento vano.

Vanne non por più indugio, e tù Brimarte
Prendi la via che altrui conduce al mare,
Là doue cinto ogn'hor d'infernal arte
Tende Pluto al gran campo infidie amare:
lui v' foglion de l'Arno l'onde sparte
Senza contrasto alcun rapide entrare
L'empia turba d'Auerno hà posto il morso
A quelle ond'esse ha volto indietro il corso.

E questo hà fatto a fin che l'Oste amico
Resti da l'auuersario oppresso, e morto,
Gonsiando del gran siume il corso oblico
Onde chi passar vuol rimanga absorto:
E tra l'auuerso stuol tristo, e mendico,
E l'onda, non ritroui alcun consorto,
Ma disperato, ò dentro a l'acque lassi
La vita, ò che per same a morte passo.

L'Occhial ti mostrerà come tú posa
Fugar l'infernal torma da quei liti,
Onde da tal virtù l'onda commossa
Si dilati tra i pelaghi infiniti:
Ela piena ch'hon là s'erge, e s'ingrossa
Fugga, elassi che'l campo ogn'hor s'aiti,
Il campo vostro ch'hor si lagna, oppreso
Da l'Iperboree turbe, e sottomesso.

Il ciel fauor darauni, il ciel che fisso
Di Fiesole hà l'eccidio, e la rouina,
Nè può dubbioso star quanto hà prefiso
Nel voler suo lassi bontà dinina:
Ile dunque felici, e'l guardo affisso
Tenete a quanto il fato in ciel deslina,
Che tra questa caduca, è mortal rete
Chi semina virtù, fama poi miete.

4 Lo

106

Lo scudo di prudenza, e de l'ardire
L'asta inuincibil sia la vostra scorta,
Nè manchi vnquanco in voi viril desire
Da cui pigra viltà su sempre absorta:
Ciò detto quasi ardor che siamma spire
Per vento, che tra paglia era già morta,
Suegliò ne' sommi Eroi vigore, e speme
Di liberar gli oppressi, e't campo insieme.

Indi spari da gl'occhi lor, qual suole Lampo repente da vapor formato, Ed essi tolta la pesante mole De l'arme, e l'vn da l'altro in vn commiato: Volse i passi Rosmondo oue del Sole Spunta il diurno albor di raggi ornato, Prese Brimarte il sentier donde poi Nel mar s'immerge, e lassa i Regni Eoi.

Almar Tosco inuiossi il souran Duce
Desioso sugar la negra torma,
E col pregiato don che al ver conduce
Al'Arno dar la natural sua forma:
Trascorso valli, e monti al fin s'adduce
A rimirar del sier drappello l'orma
Vede mille Demon, che monti à monti
Han sopraposti, e fatti argini, e ponti.

Mira vn lago vagar, che quasi immerge
La terratutta entro al suo vasto seno,
Etanto verso il ciel superbo s'erge,
Che impossibil gli par mettergli il freno:
L'occhio suo natural nel vetro terge,
Che'l fa tosto uenir puro, e sereno,
E cognoscere a pien che non montagne
Son quei gran scogli, ma tele d'aragne.

Vede che per fuggir l'empia masnada
Vopo è ch'altro che spada in opra ponga,
Ma che in uece de l'asta, e de la spada
Couien che in un due legni erga, e coponga;
Esce dunque ben cauto suor di strada,
Etaglia tosto una pertica longa,
Poi col ferro così l'incide, e sende,
Che di Croce nel sin sorma le rende.

O meraniglia inusitata, ó nuona
Virtù di sdegno al mondo ancor non noto,
Che non si tosto la mirabil prona
Fà che l'Oste infernal recusa il noto:
E mescolato con l'orribil piona
S'aunenta con timor per l'onde a nuoto,
Sbocca il pesante lago, e sinti colli
Danno in sondo al Tirren gli estremi crolli.

Qual s'intrepido arcier nascoso scocca
Oue sia di colombe immensa schiera,
Schioppo sulgoreggiante, ò stral da cocca
Per sar sì,che una, ò due tra l'altre pera:
A l'orribil fragor che in aria shocca
Fuggon tutte uelando al Sol la sfera,
E disperse, e consuse in uarie parti
Se'n uan, tal suggon quei divisi, e sparti.

L'annegate campagne, e i prati immersi

A poco, a poco appaion risurgenti,

E san qual dianzi ser lieti uedersi

Mentre l'onda trascorre a' regni algenti:

Spuntano i colli suor di limo aspersi,

E in mezzo estinto il pastor con gl'armeti,

E doue dianzi il gran drappel Romano

Militò inuitto già verdeggia il piano.

Quanto l'onda volubile occupando
Il mar se'n va, cotanto appar di fuore,
Il già chiuso terreno, e manda in bando
Da le valli, e da' colli il preso humore:
Torna il Fiume al suo letto mormorando,
E ride tra le sponde ogn'erba, e siore,
Purga Febo coi rai l'bumido suolo,
E lo trae vaporando in aria a volo.

Mentre Brimarte stupefatto ne le
Larghe riue del mar tai cose guata,
Scorge a sorza venir di remi, e vele
Da lungi vna potente, e grossa armata:
Che hauendo il vento prospero, e sedele
Verso'l lito ne vien snella, e spalmata,
L'attende il pio Campion, sin che di Roma
Mira, e conosce esser l'inuitta soma
Cognosce

Cognosce i legni a l'Aquila celeste,
Che nel vessillo risplendea sublime,
Poi più d'appresso l'bonorate teste
Vede cinte di gloria, e spoglie oppime:
Eran le turbe vittoriose queste,
Che scorrean ratte il mar da l'erte a l'ime
Parti d'Europa, discacciando audaci
Gl'insestanti di lui legni predaci.

Era Duce di lor l'inuitto Armeno,
Da Roma eletto General de' Mari,
Huom che non fol dal Caspio, e dal Tirreno
Scacciaua ardieo i barbari corsari:
Ma scorrea l'Ocean di seno, in seno,
El'Indo, e'l Perso, e gl'altri suoi contrari,
Portando in varie parti u' vopo sente
A i Roman Duci vettouaglia, e gente.

Diuulgato già s'era in ogni parte Del Campo rotto, e da' nemici astretto, E che tra l'arme il buon popol di Marte, E l'onde auuerse era a morir costretto; Però raccolto hauea da varia parte Armen lo stuolo al gran Latin suggetto, E con quanto bisogna messo in corso S'era, portando a lui vitto, e soccorso.

Smonta la bell'armata, e'llito prende,

E cognosce il guerrier tosto che'l vede,
L'accoglie lieto il Capitano, e intende
Da lui quanto de l'Oste lor succede:
Indi per far de la mancanza emende
Raduna in fretta i suoi mouendo il piede,
E con tremila in sella, ed altrettanti
A piè spingon veloci il passo auanti.

Fa Brimarte di se guida, e conforte
Lassando side guardie a' voti legni,
E i carriaggi d'animose scorte
Muniti seco, trae pe' Toschi Regni:
Và innanzi a lus in viso altier la morte,
E Marte insiammai lor seroci sdegni,
Trema alternante il mar, la terra, e'l lito,
E suona il ciel di fremito, e nitrito,

# Fine del Canto Nono.





#### CANTO DECIMO.



E L medesimo tempo era Rosmondo Pas sato l'Arbia, e l'Orcia, e giunto do ue

L'orribil turba del tartareo fondo

Stringe Zäbardo à far l infernal proue

Superato già l'erto, il monte immondo Scorge cinto di mura altere, e nuoue Nel primo aspetto, oue immensi giganti Stanan sour'es pie vista minaccianti.

Di gravissime pietre armati, in atto
Erano gl'empi di lanciarle giuso,
Porta alcuna non v'è doue di piatto,
O di palese alcun d'entrar fosse vso:
Resta nel primo incontro stupesatto
L'animoso guerriero, e circonsuso,
Nè sa modo trouar d'aprire il varco,
E'l gran bosco occupar d'insidie cauco.

Il dono oprar non vuol, ch'in suo fauore
In biasmo se l'arreca, e ad opra indegna,
E quel ch'esso non può col suo valore
Far con potenza incognita disdegna;
Scaccia dunque dal petto ogni timore,
Ein vn s'accinge à quanto il cor gl'insegna,
Sprona innanzi l'destriero, e'l ferro stringe,
Poi contro il muro altissimo si spinge.

Ocaduche apparenze, ò vane, e frali
Forze d'incanto contro à chi le sprezza,
Passa il destrier si come hauesse l'ali
Del muro impenetrabile ogni asprezza;
Nètroua al passar suo d'oltraggi, ò mali,
Nè di contrario moto ombra, ò sierezza,
Sparisce il muro eccelso, e seco insieme
L'ombra importuna, e'l maladetto seme.

Ma non resta però che nuoue larue Non faccino al guerrier più fera mostra, Perche quel che pur dianzi vn muro parue Hor di vorace siamma il sen dimostra; E'l minacciante stuol, che dentro apparue Cangiato in vento entro al'orribil chiostra, L'ardente sace attizza, e la distende Verso il guerriero ardito, e'l tutto incende.

Hor

Hor che fara l'inclito Eroe, qual via
Trouerà per smorzar l'accesa face,
Quiui animo non val, ne gagliardia,
Nè costante desso, nè senno audace;
Sol virtù, che d'ogn'opra illustre è via
Può con viril pensier passar tenace; (zo
Questa impugna Rosmondo, e vuol per mez
Di lei scacciar dal sen l'aspro ribrezzo.

Fatto intrepido dunque al fer'oggetto Incontro fassi, e con mirabil'opra In quel s'auuenta, e il suo mortale aspetto Non teme ch'entro a sè l'incendio copra: O sourana virtu quando ricetto Diuien d'vn puro cor che al ben s'adopra, Sparisce il soco, e no'l penetra, o coce, Cosi virtute inuitta al vizio nuoce.

Passa, e ride il guerrier, ma in quel che crede Il gran bosco occupar con fera imago, Il già sopito incendio inalzar vede, E figura pigliar d'immenso lago; Lago, che cinge a l'ampia selua il piede Spumeggiando entro al sen garrulo, e uago, Muggir poscia da turbine commosso, E correr minacciante al Duce addosso.

Non si turba ei però, ma più che prima
Animoso, e viril si spinge auante,
E'l cupo lago superar sa stima
Si come gl'altri con asciutte piante:
Spinge dunque il destrier perche s'opprima,
E si caccia nel pelago ondeggiante,
A gl'impeti di lui non può il cauallo
Non obbidir, ne sar meno internallo.

Meraniglie dirò, non cost tosto
Mise il piè dentro a l'onda il piò guerriero,
Chel vasto mar suggi da gli occhi ascosto,
E in un bosco cangiossi inculto, e sero;
Bosco solto di piante incui riposto
Era nouello, e orribil magistero,
Sorgeano i tronchi un miglio alti da terra,
Che a i peregrin sacean perpetua guerra.

Pendan da' rami lor maturi, e grossi
Di pomi in vece ogn'hor graui metalli,
Che poi da vento impetuoso scossi
Fioccauan giù tra perigliosi calli;
Eronl'erbette, e' fior di sangue rossi
'Da' corpi estinti, che d'aspri interualli
Condotti qui parean da fier destino
A prender tra quei boschi aspro cammine.

Come auuien se tal'hor grandine algente Scote Aquilon da l'ali sue gelate, O d'erta rocca in giù cade repente Nembo di pietre tra salange armate: O ver quando da schiera d'Oriente Escon frecce a serir d'armi lunate, Che così solte son che i rai del Sole Celanturbando la celeste mole.

Non sbigottisce ei già, ma adoprar tenta Il prezioso don, che mostra il vero, Anzi più sorte, e intrepido diuenta Calcando coraggioso il sier sentiero; Non nuoce il bosco a lui, ma gli presenta Più formidabil gioco, e più scuero, Uede passando auanti aperto prato D'ogn'intorno dal bosco circondato.

Sorge nel mezzo vn gran sepolcro, e in ello
Di caratteri strani ornata pietra,
Tosto s'inuia verso'l rinchiuso auello,
Ma nuouo intoppo il desio vasto arretra;
Ecco vscir de la selua empio drappello
Di mazze armato, d'archi, e di faretra,
Di Polifemi orrendi, che sdegnati
Lo circondan dauanti, e d'ambo i lati.

Percoton questi l'arme insiéme, e in atto S'arrecan di ferir l'innitto Duce, Ed esso ssodra il serro, e mostra in satto Poco, ò nulla temer del popol truce; Hor serisce di taglio, ed hor di piatto, E molti in varie guise al fin conduce, Mas' vn'n' vecide, ò merauiglia, mille "Nasconò poi da le sanguigne stille."

Del

Del tetro humore ond'è la terra aspersa,
O straniero stupor : da' corpi estinti
Tosto mira spuntar torma peruersa,
E drizz arsi dal suolo a dieci, e a vinti:
Ei da turba si grande, e si diuersa
Vien suffocato, che se interra estinti
N'ha cento, e mille, vna falange immensa
Surger poi mira d'ira, e stegno accensa.

Cresce il tumulto orribilmente, e pieno
N'è in gnisa tale il sormidabil suolo,
Che'l sanguinoso, esizial terreno,
Nè regger, nè capir può tanto stuolo:
Onde forz'è, che da l'occulto sino
Fuor tragga il don del Regnator del polo,
Il don celeste, che a tal vopo hauea
Hauuto già da la Nursina Dea.

Non sitosto spiegò l'aureo vessillo
Rosmondo, che di tenebre, e d'orrore
S'empi l'aria, la terra, e'l mar tranquillo,
E't Sol velò l'vsato suo splendore:
Sparì l'iniquo stuolo, e dipartillo
In cento guise il tremulo chiarore,
E maggior si sentì di Flegetonte
L'orribil riua, e'l paludoso sonte.

Come tal'hor s' Austro nemboso ingombra
La terra, e'l mar di tempestoso nembo,
E'lbosco scote, e le colline adombra
D'orrida nebbia col gelato grembo;
Se Borea spira irato, irato sgombra
Le tempeste, e'l fragor dal denso lembo,
Fuggon le nubi, e seco tuoni, e lampi
Rendendo intatti i tenebrosi campi.

Passa il guerrier vittorioso, e chiude

La sacra Insegna, non pensando ch'ella

Vuopo gli susse più, perciò che ignude

Le selue scorge da l'empia procella;

Quando ecco auanti a gli occhi se gli schiude

Voragine prosonda, e mira in ella

Orror d'Inserno, e tra bollenti laghi

Balene immense, aspi, serpenti, e draghi.

Dale profonde bolge circondata,
Che regge in cima de l'eccelsa vetta
La sepoltura dianzi a lui mostrata;
Hor che farà, conuien, che si sommetta
In lor per sinir l'opra incominciata,
Conuien che giù nel gran prosondo salti
Senza temer de' mostri i feri assalti.

Immoto vn pezzo stà seco pensando
Se oprar debba il vessillo in sua salute.
O pur secreta aita disdegnando
Tratti l'vsata sua viril virtute:
Disponsi al fin cacciar la tema in bando.
E saltar giù tra l'anime perdute.
E pria di morte sostener la rabbia.
Che vna stilla d'honore a macar gl'habbia.

Così d'animo audace armato spinse
Se stesso (ahi cor viril) nel cauo speco.
Ne però cadde giù, ne'l centro attinse.
Ne pote penetrar ne l'antro cieco:
Perche il suol dianzi aperto si ristrinse.
E l'immensa vorago strinse seco,
Ed ei cader pensando in cauo loco
Da l'auel si trouó lontano poco.

Fissa ini gl'occhi, e ne la selce dura,
Che coperchio le fa legge tai note,
Nete cui di barbarica scrittura
Rimira impresse ne la salda cote:
O tú, cui die tanto sauor natura
D'animoso cercar le parti ignote
Di questo orror, ben sortunato sei
Se più non ruoi saper di quel che dei.

Bastiti hauer di questi ombrosi chiostri
Ogni chius'antro visto, ogni secreto,
E superati i formidabil mostri
Ponendo al suo suror legge, e divieto:
Passa, nè curar più che a te si mostri
Strana santasma, larva, ombra, ò decreto,
Che'l troppo osar tal'hor conduce l'huomo
A sar dal gaudio, a la mestizia vn tomo

Segue

Segue il guerriero, e'l protestar mortale Nulla stima, e s'inuia verso la tomba, E con ambe le man la pietra assale, Che da le scosse sue trema, e rimbomba; Sueller la vuol, ma qual volante strale Folto stormo d'augei da l'aer piomba, Che à lui s'auuenta, e gracidando scote L'ali, e col rostro il volto gli percote.

Da l'altro canto di rabbiose belue
Il pian si calca, e la campagna intorno,
Per cui fremon le ualli, e l'ampie selue,
E'l Sol si uela, e la sa oscuro il giorno;
Par che l'aria, la terra, e'l mar s'imbelue
Facendo uniti a la natura scorno,
Trema la terra d'ogn' intorno, e suona
In essa il terremoto, e l ciel che tuona.

Non l'Ircane spelonche, ò gl'antri Ercini Tante belue nutrir, non l'onda Idaspe Tanti produsse in sè mostri marini, O le Caucase porte, ò l'onde Caspe:-Quante in questi d'orror mesti consini Mescolati con draghi, e rigid'aspe, S'auuétaro al Campion mentr'esso è intento A diserrar l'occulto monumento.

Muglia il ciel sopra, e sotto a i pié uacilla
Laterra, stride il mar, lampeggia il soco,
Il sepolero d'intorno arde, e sfauilla,
Ed ei non cangia nè color, nè loco:
Scote la graue selce, e intanto stilla
Da la fronte il sudor nel sero gioco,
Al sin mal grado de l'Insernal torma
La suelle a sorza, e'l tutto cangia forma.

Strane guise d'incanti vscir si mira
Crocitando da l'vrha vn negro corbo,
E suggir spauentato, mentre l'ira
Depone il ciel di dense nube torbo;
A la suga di lui lieto respira
Il bosco, e cessa in lui l'insernal morbo,
Fuggon le belue, e seco augelli, e mostri
Tornando mesti a' Flegetontei chiostri.

Ne più l'orrida tomba il guerrier vede,
Ne finta larua, ò portentoso inganno,
Manatural tra i rami, e fonti ricde
Il rosignol temprandó il mesto affanno;
Torna il ruscello a la sua propria sede,
E l'aura tra le fronde mormorando,
Vezzeggia il bosco, e tra gli ascosì vepri
saltano i Capri, e le suggenti Lepri.

Libera resta la campagna, e'l monte
A l'oso suo primier subito torna,
Stilla il puro cristal da più d'on sonte,
E'l vago prato di bei sior s'adorna;
Verdeggia il faggio, e la superba fronte
Erge oue Primauera a rider torna,
Cantan le Ninse, i Satiri, e i seluaggi
Al soaue alternar de'nuoui Maggi.

Volge intorno Rosmondo gl'occhi, e guata Ron più larua, fantasma, sogno, & ombra, Ma per la uerde chiostra schiera armata Mira con luce di squallor disgombra; Venirgli incontro con sembianza grata Hor che più il senso il falso non l'adombra, E in un punto di molti in largo prato Si troua d'ogn'intorno circondato.

Iui è Clorindo il giouinetto amante,
E Rambaldo, e Learco, e Roldoano,
Euus Arnaldo, Ruberto, Cloridante,
Il feroce (reconte, Argo, e Galuano;
Questi fatti prigion dal negromante
Eur giàcon più d'un Duce, ò Capitano,
In varie guise, in vary tempi, a sine
Di trasuiar le Fiesolan roume.

Non v'è Mirtilla già, che altro sentiero Fatto hà mercè del violente mago, Però che nel fuggir de l'augel nero Fuor del sepolero del suo mal pre sag Alei se'n corse hauendo il suo primiero Sembiante trassormato, e tolta imago De l'Ircano Ipedargo emulo antico Del Roman sangue, e di lei sido amico.

Quest i

Questitra'l freddo Scita, e l'Aura algente Già nudrital'hauea con saldo amore, E de l'Auo di lei, seruo, e parente Balio d'essa suì già, Aio, e tutore: Fin che inuaghì la giouinetta mente Prouar del gran Latin l'armi, e'l valore, E che animosa in compagnia di quello Venne di Tracia al Fiesolan'Ostello.

L'incontra, la faluta, e con quel graue
Aspetto altier cui riuerir solea,
Riprende sì, ma con sermon soaue
L'error solle d'Amor, che in sen chiudea;
V'aggiunge in vn che sendo esta la chiaue
Del cor del Rè di Fiesole, porgea
Occasione à quel di lei lagnarsi,
Rè più de l'amicizia sua sidarsi.

T'hò dunque con tant'arte, in tante imprese

Esercitata al militar contrasto,

Fin da fanciulla, e del natio paese

Tratta per seguitar di gloria il fasto:

A fin che poi facci le voglie accese

D'vn van desio macchiando il pensier casto,

E quell'honor per cui l'huom sempre viue

Fia cibo d'vn'error che'l ben prescriue.

Generosa virtù deue anteporse
'Da magnanimo cor di sama amico
Non solo a vano amor che sempre scorse
L'huom seguace di lui per calle oblico;
Ma a qual si voglia vtilità che sorse
Tra le grandezze del mondano intrico,
Nè degnità di scettri, e di corone
Esser denno a l'honor sinistro sprone.

Torna dunque ò gran donna al luogo vsato
V'l'emenda farai del folle errore,
E'l Fiesolano Eroe segui hor che armato
Doma del sier Latin l'ira, e'l rigore:
Affretta il tardo piè perche ancor grato
Sarà il tuo giunger là tra tant'honore,
Corri a parte ancor tù de la vittoria,
Che spera hor d'ottener con somma gloria.

Così l'instiga il Mago, essa che sente
Il passato disnor rimprouerarse
Da lui, che ama così gl'occhi, e la mente
D'un vergognoso ardor sente suegliarse:
Indi nel sen con stimolo pungente
Per quel tosto emendar l'alma infiammarse
Le pare hauermancato, e se ne chiama
In colpa, e l'honor suo ricourar brama.

Non già che di Rosmondo estinguer pensi Nel petto acceso le sembianze amate, Sol desia racquistar quanto conviensi A brame d'immortal gloria instammate; Segue d'essi vestigi, e solti, e densi Boschi trapassa seco in più giornate, E con la scorta di si sido Duce Al desiato ostel si riconduce.

Rosmondo in questo mezzo i sidi amici Seco raccoglie, e di Mirtilla spía Tra dense parti, e insolite pendici, Nè in questa non la troua, ò in altra via: Tiù per lei, che per altri sier nemici Con gran periglio discacciati hania, Ma in essa che l'oggetto è di sua spene Tra quei torti sentieri vnqua s'auuiene.

Ne va spiando ogni recesso, ed ogni
Riposto speco, nè mirar può mai
L'amata vista onde il suo core agogni
Goder del bel seren gl'ardenti rai:
Ma sono i desir suoi fantasme, e sogni,
Che nuoua non ne sente, ò indizio mai,
Pensa al sin che da parte ignota a lui
Partita sia seguendo i passi altrui.

Spera trouarla a l'aßediata Reggia
Di Fiefol tra le guerre, e le rouine,
Indi prima che a Febo immerger veggia
Ne l'immenso Ocean l'aurato crine:
Lassato al tergo suo l'ombrosa seggia
S'inuia sgombrando le campagne alpine,
E con Druarte, e gl'altri amici insieme
Caualca inuolto tra timore, e speme.

rd

Và Clorindo con lor, ne può d'Armilla
Saper, cui già lassò nel vicin bosco,
E d'amor dentro al sen tutto sfauilla,
Che già mostrò dolcezza, hor nutre il tosco:
Teme, che morta sia, ne può scintilla
Mirar di lei per quel vestigio sosco,
Và disperando, e di letizia priuo
Quasi huom che prenda in odio l'esser viuo.

Guida è Druarte del souran drappello,
Che a l'inuitto Rosmondo così piace,
E vuol che perdonando a questo, e quello
Con Cesar facci, e con Rambaldo pace:
Egli dunque s'inuia verso il Castello,
Che conosce il sentier chiaro, e verace,
Oue dianzi Ruberto lasciò solo
Contro a' nemici del Romano stuolo.

Nè fer molto cammin, che al forte albergo Giunser, di cui trouar libero il passo, Einesso entrar lassando il bosco d' tergo Con frettoloso piè ben che pur lasso: Era gidil Sol quasi notante mergo Nel mar sommerso, e del suo lume casso Hauea l'Esperio suol, portando altrui Il chiarissimo albor de' raggi sui.

Trouar, che'l buon Ruberto, e fido amante De la bella Gineura, hauean la schiera Cacciata in bando, e nel Castello errante L'Aquila eretta in la real bandiera: Scatenate al prigion Roman le piante, Di cui colma ogni torre dianzi n'era, E libero il gran passo onde si curo Andar si può dal Tebro al Tosco muro.

Qui benigne accoglienze, e lieto viso
Trouar di fidi amici i gran guerrieri,
E poi ch'à mensa a l'hor'ogn'huom su assiso
E sazi i suoi famelici pensieri:
Narrò Rosmondo il doloroso auuso
Del Roman campo rotto, e de' stranieri
Popoli giunti à Fiesole, e la strage
Fatta di quei con lacrimosa immage.

E che à lor conuenia pria che distrutto
Dal barbarico stuol fusse il Romano,
Portar salute al perigliosolutto
Rendendo de' nemici il desir vano;
E di gloria immortal maturo frutto
Mietere inuitti con audace mano,
E doppo tanti lor vani sudori
Spezzar l'orgoglio a gl'ostinati cuori.

A l'auuiso mestissimo ciascuno
Freme di sdegno, e dentr'al petto anuampa
E se ben non appar ne l'aer bruno
Secondo il desir suo la Febealampa;
Lodan tutti partir ne l'importuno
Orror, nè freddo giel nei cor si stampa;
Generoso pensier l'alme lusinga
A far che al gran soccorso ognun s'accinga

Ne's'indugia però, ma con la guida D'vn sì fatto guerrier! qual'è Rosmondo, De'valorosi Eroi la turba sida Vestè tosto de l'armi il graue pondo: E per l'ombra sen và, ch'iui s'annida Lassato il sorte pria d'arme secondo Con sera guardia, onde non possa il sero Nemico insidiar più il passeggiero.

Vi laßa Filiberto in compagnia
Di caste donne la diletta amica,
Quella, che già seguì per tanta via
Ogn'intoppo sprezzando, ogni fatica,
Con speme tal, che quando tratto sia
L'Oste di man de la gente nemica,
Verrà in persona, ò manderà sidato
(Per condur poscia lei) drappello armate.

Con tai patti Gineura al Castel resta
Benche dogliente in vista, elacrimosa,
E la schiera sen và per la soresta
Senza punto arrestarsi, o prender posa;
Passò quel giorno, e Febo l'aurea testa
Ne l'Africano mar sè rugiadosa,
Portando in grembo al Garamante audace
Il bel candor de la diurna sace.

Messag-

Messagiera de l'alba l'aura algente,
Tremolando scotea le verdi erbette,
E di rosato vel ne l'Oriente
Miste d'oro pingea le nubi elette:
Riportaua a l'orecchie il suon ridente
Il vago augel de l'armonie dilette,
Mormoraua il ruscel con suon canoro,
E Febo a' monti fea le cime d'oro.

Quando il drappello inuitto dal fiorito
Luogo partifsi one alloggiò la fera,
E radendo de l'Arno il vicin lito
Tremolar vidde al vento ogni bandiera s
Einel vicino colle il campo ardito
Ristretto star sra la nemica schiera,
E coperte mirò campagne, e monti
Di stranieri nemici al mal far pronsi.

Sospirò prima il gran Rosmondo, e poi Arsenel cor di generoso sdegno, Qual'Orsa, che sbranare i parti suoi Veggia da Tigre altier senza ritegno; Che quanto a lei simil successo annoi, E con l'rgna, e col dente ne dà segno, Si muoue d'ira accesa, e quasi strale Correndo ardita l'inimico assale.

Tal si mosse il guerrier da quei precorso,
Che consorti di lui lo seguir pronti,
E' co i destrieri arditi à tutto corso,
Superato il bel pian salsero a' monti:
Fer de le prime guardie in quel concorso
Strage orréda, e di sangue empiro i sonti,
E sottosopra in vn caualli, e genti
Mandar nel primo incontro d'ira ardenti.

Così Lupi affamati in mandra piena D'armenti, e greggi, le voraci brame Auidamente da sanguigna vena! Sazian repente, e la lor cupa same: Così Tigre seroce ancide, e suena Schiera di cerui entro a l'Ercinie lame, Così predace Astor crudel rapina Fa di Colombe oue'l furor l'inchina. A l'improuiso assalto, a l'improuiso
Rumoreggiar de l'animosa turba,
Volge ognun mesto, e macilente il viso
Ver done il campo amico si conturba:
Es scorgendo superbo, in due diuiso
L'imperiale augel, che altrui disturba,
Ne lo scudo à Rosmondo un terror porge
Ne volti, e tal che morte vi si scorge.

Al magnanimo ardire, al graue aspette
A i formidabil colpi, a' feri moti
Conosciuto è'l guerrier dal cielo eletto
Con l'inuitto drappel de' suoi deuoti:
Si come a l'hor che in minaccios' oggetto
Auuien, ch'empia Cometa in aria roti,
Che d'infausti prodigi i petti algenti
Ingombra, e'l cor de' miseri viuenti.

Un così fatto orror portò ne' cuori
De gli nemici il Caualier sourano,
Che gl'insiammati entro à lor petti ardori
Il timore agghiacciò con fredda mano;
Chi sugge shigottito, e tra gli orrori
Cade di morte nel siorito piano;
Chi spauentato in caua tomba passa,
In cui morto, e sepolto il viuer lassa.

Vna furia infernal Rosmondo sembra,
Sembran gl'altri Demoni à lei simili,
Esso il campo sbaraglia, ancide, e smembra
Seguendo ogn'altro suo gl'istessi stili:
S'apre vn varco ond'ei passa, che rassembra
Sentier, che guidi a gl'infernali ouili,
Che smaltato si mostra d'atro sangue,
E di chi giace morto, e di chi langue.

Passal'auniso a le Latine tende,
Che l'auniso a le Latine tende,
Che l'aunersario stuol sugge assalito,
E che amico drappello in terra stende
Chunque incontra oltre misura ardito:
Ma chi sia non san già, se ben s'intende,
Uditone ul valor più che infinito,
Ch'altri che'l gran Rosmodo esserno puote
Quegli, che orribil tanto il braccio scote.

Que-

Questa speranza à tutti il petto infiamma D'oscire audaci al-sier nemico addosso, E'l sommo Capitan d'ardente siamma Cinto il cor, di timor mai sempre scosso: Inteso il tutto, qual veloce damma Con soltissima turba anch'ei s'è mosso, E da chiusi ripari ardito sgombra Quasi orrida procella ò torbid'ombra.

Poi come tuon, che d'improuiso scoppia Le confuse falangi ardito assale, E del nuovo drappel retando addoppia L'immensa strage, e male aggiunge a male: Corre l'auu so a la seroce coppia De' due german, che come hauesse l'ale Moue l'accese turbe, e l'ampie valli Fà rimbombar co i lucidi metalli.

Si moue quasi a vn tempo il campo tutto

A la mossa fatal de' due germani,

Qual moue il mar nel suo volubil flutto

Monti d'onda ingombrando i vasti piani:

Hor qui comincia vn sanguinoso lutto,

E d'ogni parce aspro menar di mani,

Van grida orrende al ciel miste col suono

Di caue trombe, che alternate sono.

Doppia Rosmondo le percosse, e l'onte, E con la dura spada incide, e suena, Né graue più cade il martel di Bronte Di lei, cui sempre in giro trato mena: E douunque erge la terribil fronte (na, Porta vn terror ch'ogn'alma audace affre-Fugge ognun de' suoi colpi il mortal pondo, E chi schiua suggir, sugge dal mondo.

Di quei che prima vecise vn fu Narbante Capitan di gran cor tra i Suezi nato, che schiuando il natio terren, le piante Girò, c redendo altronde esser beato:
Questo cadde di sangue atro stillante
D'aspra punta trasitto il manco lato,
E dal sianco versò l'anima immonda
Mista col sangue suo che in copia abbonda.

Estinse doppo lui Leucaspe, e Rago
L'vn Norue gio natio, l'altro Biarme,
Al primo se del sen sangu gno lago,
Al secondo nel corpo immersel arme:
Nè su di questi sol suo pensier pago,
Che trar sece à scason l'vilimo carme,
Scason, de la Franconia, vn Prence altero
Ne l'armi esperto, e Cauto Caualiero.

Noncessa il crudo serro a la palude Già temprato di Stigie, in sen d'Auerno, Che'l superbo Narban di vita esclude Mandandol con Nigeo morto a l'inferno: Seco ba Druarte, che di carne ignude Inuia mill'alme ne l'incendio eterno, E de' lor membri lastricato il suolo Lasa à quei che lo seguon quasi à volo.

Clorindo è seco, il fido amante, e stringe Sdegnato il ferro inutto, e'l terren copre Di cadaueri estinti, e l'erba tinge Di caldo sangue, e sa mirabil'opre: Chiunque incontra à duro fin costringe Cotanto bene auuien che'l brando adopre, Sembra sulmina ardente al hor che passa In selua, e rami, e tronchi sucti lassa.

Nèmen Creonte, e Filiberto fanno
Orrendissima strage, e seco apparo
Rambaldo, e Roldoan san minor danno
E Ruberto, e Learco, e Goldemaro:
Fa Cloridante vdir mortale affanno,
E Caluino, e Gilippo, e Bulimaro,
A le genti di Fiesole, a li strani
Pepoli auuersi antichi de' Romani.

Non mai turbine alterno, ò tuon repente Rouina fè tra le mature biade, Quanta per man de l'animosa gente Auuersa turba dissipata cade: Come auuien se tal'hor grandine algente Fiocca quaggiù da le celesti strade, Che di sioriti rami i tronchi spoglia, Nè lassa in campi ariste, e in arbor soglia.

H Hor

Hor mentre in questa parte aspro tumulto Fà de l'auuerso stuolo il sier drappello, Sopragiunge Bri narte, e'l Duce occulto Da l'altra banda, e san crudel macello: Nè pon le turbe à si grauoso insulco Resister più del firsolan Rubello, Ma sene van disperse a tutto corso Chiedendo indarno ai Capitan soccorso.

Questi col gran tumulto de' fuggenti
Mescolati passar dentro a' ripari,
Là doue Armonte, e Fiesolan possenti
Té lean le schiere incontro a lor contrari:
Qui di sangue sgorgar laghi, e torrenti
Si miran nisti ogn'hor di pianti amari,
Perche se Armeno un fulgore, e Brimarte
Sembron, sembrano i due Bellona, e Marte.

A vicenda irritar gl'orgogli, el'ire
Fà ne l'aßalitor, ne l'asfalito
Va' vgual firza, va moto, va pari ardire,
Va non curar di morto ò di ferito:
Fuggano hor quelli, hor questi, e nel fuggire
Riprendon forza, e cacciano l'ardito,
E mentre in dubbio è la comun contesa
Gli strugge Morte ogn'hor d'vguale offesa.

Vibra Armonte a due man sempre la spada, El instilice plebe a ncide, e smembra, Ementre l'ampie schiere apre, e dirada Vn seroce Leon tra i greggi sembra: Sembra il gran Fiesolan turbo, che vada Troncando al bosco le tenacimembra, Sembran le turbe lor vorace suoco, Che sa d'arida paglis orribil gioco.

Corre al rumor del periglioso assalto
Fuor di Fiesole il Rè d'armaticinto,
E da quel canto à insanguinar lo smalto
Comincia, e minda ognun per terra estinto:
S'alzan globi di polue al Ciel in alto
Nocendo à un tépo al vincitore, e al vinto,
Commossa dal tumulto de canalli,
E da l'orrib.! misebia entro à quei calli.

Questi a tergo ne va doue il gran Duce
De la gente marittima combatte,
E col fero drappel, che seco adduce
Lo stringe iu mezzo, e le sue surie abbatte e
Volge al rumor la disdegnata luce
L'inuitto Armeno, e'l grande Ircan ribatte
Con strano incontro, e l'ardir suo reprime
Con mille colpi, e'l gran tumulto opprime.

In van colpo non cala, e in van non coglie, Che non estingua, ò non ferisca Armeno, Botta non sa se l'alma altrui non toglie Brimarte, e māda ognun morto al terreno: Quel del forte Balan l'opime spoglie Ottien Duce di Buda, ei l'empio Ismeno, Nato in Belgrado vecide; vn Negromante L'altro Tiranno, e in vn ladrone errante.

Ne te saluar pote saggio Scamandro
Dal gran suror de le percosse acerbe,
L'hauer la vita tua lungo il Meandro,
Spesa, cercando le virtù de l'erbe:
Ne te Silurro oue varcò Leandro
Nato a i giochi d'amor le man superbe,
Fuggir potesti, e'l tuo leggiadro viso
Non trouò scampo, e su da serro inciso.

Le nuone schiere lor, quasi feroci
Lupi per terra fan di tetro sangue
Scaturir fonti in quelle mortal foci,
E'l campo aunerso al suol cadere esangue.
S'odon per tutto vscir languenti voci,
Di chi muto trapassa, e di chi langue,
E d'alternante orror mista per tutto
Fera consussion d'estremo lutto.

Nè gioua al forte Armonte oprar la mano Con gemino valor, con forza immensa, E far monti di morti erger nel piano Portando al secco suol sanguigna mensa e Nè men gioua l'ardir di Fiesolano, E de' seguaci suoi la rabbia accensa Far sì che spauentati, e suggitiui Sarrestin da la suga, e restin viui,

Perche

Perche s'indietro riuolgan le piante
Oue pugna Brimarte, e là je'n vanno,
Più duro intoppo gli s'oppon dauante,
E fero insulto di mortale affanno:
Che quasi va terremoto appar sonante
Rojmondo, e nuouo dano, aggiunga à dano,
Come gruppo di vento, che sbaraglia
In selua dumi, o in campo arida paglia.

Espo col suo drappel sembra, che porte Douunque drizza la superba fronte Lo spauento nel volto, e in man la morte, Nel cor lo sdegno, e ne la lingua l'onte: Sprezza l'inerme, e sol s'auuenta al forte Sempre chiamando l'orgoglioso Armonte, Espo solo desia, sol di lui cerca Mentre con altri eterna sama merca.

Saualli Caualier, Duci, e pedoni
Sossopra volue nel rapido corso,
Ed vgual paritade, à vili, e buoni
Fà nel duro terren battere il dorso:
Non aspetta Rouan minaccie, ò sproni,
Ma sol col cenno vbbiduente al morso,
Calca ne la gran mischia morti, e viui
Mandandoli al terren di spirto priui.

Pail feroce destrier nel corso vrtando
Tra le folte salange, appunto quanto
Fa l'inuitto padron col crudo brando
Sentire a gli nemici orrore, e pianto:
Nullo è che gli resista, anzi volando
Se'n van le schiere sbigottite a tanto
Furor che rincalciando le percote
Quasi turbine altier che i monti scote.

Bera tempesta è tal, se auuien che'l claustro
Dischiuda irato il gran rettor de' venti,
E suor ne tragga l'Aquilone, ò l'Austro
Con strana rabbia di sdegnosi accenti,
Che rouinosi da l'Eolio Claustro
Escon fremendo, e co' fremiti algenti,
Copron di tenebroso manto il mondo,
E selue, e torri in precacciano al fondo.

S'oppon Durippe a tanta furia, e in vans La gence inferocita in dictro spinge, Che non pué tanto la possente mano (ge Far cotro il turbo altier, che ognun so, pin-V'accorrono anco il Goso, e'l Lituano, E'l Nouergio, e'l vicin, ma gli costringe Il tumulto à suggir de' spauentati, Che indietro son dal gran timor portati.

Sarmante, Rubicon, Radasso, e molti Seco Duci tra quei di gente eletta Fur da l'innitta man dal mondo tolti, E calpestati in quell'orrenda strutta: Fur tra i morti cadaueri sepolti Learco, e Niso con rgual rendetta, Arsenio, Alindo, e Tisasferno, il Trace Con Grison seco, ed Artabano audace.

Il fin ditanti Eroi portòne' petti
De l'aunerse caterne vn tal terrore,
Che spanentate da seroci assetti
Persero à vn tempo l'animo, e'l vigore:
E schinando di morte i crudi oggetti
Dal moto sorti del Roman sernore,
Se'n van precipitando a briglia stese
Ver l'amica Citià per sua disesa.

Anguste son le strade a si gran calca,
E stretti i passi al timoroso volo,
Perche dutro al suggente vitando valce
Con dura strage il vigoroso stuolo:
Nè pon l'ira frenar, che audace incalca
Le meste truppe l'un l'altro Figliulo
Del Rè, nè lui può men resister quello
Impeto inuitto del souran drappello.

Salta hova in questa parte, ed hora in quella Per arrestare Armonte i suggitui, Main van la lingua adopra, e in van mar-Glielmi nemici, e sa sanguigniriui; (tella Perche l'irata, e timida procella Se'l porta indietro a sorza, e rende prius I seruidi di lui vani pensieri Nutricati nel sen di sdegni alteri.

H 3 FA

Fa quanto puote da suo canto Ircano
Per riuoltar le timorose torme,
Fan l'istesso Durippe, e Fiesolano,
E Rubeno, e Lanfranco in varie sorme:
Ma splendon l'ire, e le fatiche in vano
Nel suscitar virtù, che ottusa dorme,
Dal sourastante orror, che in mille guise
L'inuitto assalitor nel cor gli m:se.

Al fin vedendo, che fortuna il crine
Hauea volto a i Latin con grato aspetto,
Cedendo cauti a le mortal rouine
Si ritraean verso l'amato tetto;
Minon però che a miserabil sine
Con fera guisa di spietat'oggettto,
Non traesser mill'alme, ela lor suga
Più non sembrasse vn'assalir, che suga.

Schiera di Lupi e tal che incontrat'habbia
Torma di greggi tra mandre, e capanne,
Di cui voraci a infanguinar le labbia
Posti si sieno, e le mordaci zanne:
Se improuiso di can l'ira, e la rabbia
Gli sopraggiunge, e'l co'lo altier gl'azzanne
Fuggon sì, ma suggendo addoppian danno
A' timidi animai, che in poter'hanno.

In quel mede smotempo il sier Zambardo
Tranembi ascosto, giunge con Mirtilla
Ne la real Città, ma perche tardo
A giunger sú, di rabbia arde, e sfauilla;
Essa corre al soccorso, e del gagliardo
Impeto sinorza l'accesa scintilla,
E con gi'arti, e col brando vieta il passo
Al Ronan vincitor di timor casso.

Ella al gran vopo giunta fu cagione Quel di fatal, che tra le fere mani Non rimanesse al fin morto, ò prigione Ne la gran mischia il Rè de' Fiesolani: E che di lui la regià habitazione Non cadesse al gran moto de' Romani, Che fauoriti da la sorte, il piede Mouean per conculcar l'Etrusca sede.

Fuor de la real porta vscita, trasse

A saluamento il Re ne la Cittade,
E'l varço a forza apri che ognun'entrase,
E d'atro sangue dilazò le strade:
Indi sè sì, che'l campo si ritrasse
Dal muro eccelso, a le campal contrade,
Pagò quel di d'hauer cacciato, e vinto
Il sier nemico, e tra le mura estintò.

Fur dal gran Capitan fatte a Rosmondo,
Ed a icompagni ample accoglienze, e grate
Si come quel che dal grauoso pondo
Tratte hauea le sue schiere, e liberate;
Furo altrettante al suo german giocondo
Feste dimostre, e con sembianze amate,
Fatto passar dauanti al souran Duce
Che a sè l'accolse con serena luce.

Fú parimente la feroce schiera

Del gran Brimarte caramente accolta,

E seco Armen, che la real bandiera

Spiegò vittrice in fauor suo riuolta;

E perche Febo la superna sfera

Già nel gran mar d'Atlante hauea sepolta,

A lieta mensa con gl'Eroi d'intorno

Cesar s'asside inaspettando il giorno.

### Fine del Canto Decimo.

THE THE



#### CANTO VNDECIMO.



R M IL L A intan to misera, e infelice Cinta di rozze, e boschereccie spo-

glie, V suca di verdi bo schi habitatrice

Lungi da fasti, e da le regie soglie:
Oue pensando al ben, che già felice
La sea, lontan da l'amorose voglie,
Di fortuna, e d'amor mesta si lagna,
E di lacrime il viso, e'l petto bagna.

Qual tortorella humil, chè in secca pianta
Perduto hauendo il suo fedel consorte,
Mesta s'afsligge, e mentre ogn'augel canta
Versa dal petto gemito di morte:
E vedoua, e solinga il corpo ammanta
Di sosca piuma, indi sua dura sorte
Piangendo accusa, e poi s'afsligge, e plora,
O sorga l'ombra, d'I Sol porti l'Aurora.

Coronata di rose intanto l'alba
Risuegliaua i mortal da l'Oriente,
E col purpureo crin, che i monti inalba
Chiamaua il Sol da la magion lucente;
L'aura scotea di verso i regni d'alba
L'erbetta, e'l sior da la rugiada algente,
Musico il riuo, l'augelletto, e'l vento
Traean concordi il suo canoro accento.

Quando la pastorella amante, il gregge
Da l'ouil richiamò per l'ima valle,
E con la rozza verga, onde il corregge
L'inuiò ratto ver l'amato calle,
E custode fedel de l'ampie segge
In cui Clorindo a lei voltò le spalle,
Per piangere il suo caso a l'antro venne,
Nè in quel come solea più non s'auuenne.

Non vede il muro più, che'l monte aggira Ne la caua spelonca, ond'ei s'ascose, Ma in vece sua larghe campagne mira, E piagge apriche, e colli, e riui erbose: Sente tra faggi vn'armonia, che spira Zestr'ogn'hor tra le magion seluose, E natural clamor d'aure, e ruscelli Misti con l'alternar de' vaghi augelli.

H 3 Scen-

Scender da' colli i liquefatti argenti
Mira, e scorrer son armonia soaue,
Indi tra i prati pascolar gli armenti,
E le Ninse alternar concento graue:
Sibillar lieti tra le fronde i venti,
Poscia il mele stillar da l'elci caue,
E rugiadosi, e tiepidi sudori
Sugger co i raggi il Sol de' nuoui albori.

Iui notturna larua, ó torbid'ombra
Più non si scorge, ò spauentos'orrore,
Colmo di cecità, che i petti ingombra
De' circostanti, e d'aspra tema il core;
Nè più qual già solea da gl'antri sgombra
Mostro, portando altrui mortal terrore,
Nè più si mira ingannator santasma
Fare a trepido petto insulto, & asma.

Da tanta nouità confusa resta
L'infelice donzella, e teme, e spera,
Spera poter trouar per la foresta
Del suo sido amator l'imagin vera:
Teme hor che altrui l'vscita non arresta,
Che partito egli sia con altri in schiera
Per altra parte, e vada indi lontano
Mentre pe' folti boschi il cerca in vano.

Soprappresa da tema, e da spauento
Lassa ad altro pastor suo gregge in cura,
E in habito viril prende ardimento
Cercar soletta il monte, e la pianura;
Nè per graue periglio, ó rio portento
Vnqua cessar, che Amor la sa sicura,
Nè lassa di spiar spelonche, ò grotte
Per timor d'atro nembo, ò cieca notte.

Trauersa hor piano, hor colle, hor folta selua
Per lui trouar con frettoloso piede,
Incontrando souente augello, ò belua
Senza timor per quell'ombrosa sede:
Che Amor, che nel pensier d'essa s'imbelua
Fà sì, che altro timor l'alma non siede,
El'intrepido cor non prezza, ò stima
Caua spelonca, ò valle inculta, ed ima.

Cerua ferita è tal, che con piè stanco
Medica del suo mal Dittamo d'Ida,
Cerchi che'l duol dal presorato sianco
Le tragga, e seco il calamo omicida;
Il passo affretta, che non graue vnquanco
Si sente dietro a perigliosa guida,
Nè cessa di spiar l'amato viso,
Che gl'hà dal vago petto il cor diuiso.

Cercò del monte oue il magico intrico
Teso era dianzi ogni recesso ascoso,
Nè trouatolo in lui, nel colle aprico
Scese, e poscia di la nel pian erboso;
Scontrò passando vn di per calle oblico
Giouane in vista mesto, e doloroso,
Che d'vn chiuso sentiero vscia cercando
Più larga strada, e gia pe'l bosco errando.

Salutato da lei, con grato volto
Contracambiò cortese il suo saluto,
Indi l'interrogó donde riuolto
Fosse il dritto sentier da lei tenuto:
Ond'essa ricoprendo il pesto auuolto
D'Amor scusa trouò d'hauer perduto
Tra quei solti deserti a sè più caro
Del proprio cor sedele amico, e raro.

E che per lui trouar cercato hauea
L'inculto monte, la campagna, e'l bosco,
Nè a tutto suo poter cessar volea
Di spiar sempre al ciel sereno, e fosco:
Replicò l'altro, ch'egli ancor premea
Un simil caso, e che in quel sentier losco
Cortese amico hauea perduto, e seco
ll cor senza'l suo aspetto fatto cieco.

Era costei Gineura amica cara
Di Filiberto, nel Castel restata
Il dì, che per troncar la mortal gara
Con Rosmondo parti la schiera armata;
Con promission, che s'unqua il ciel prepara
Che sia vinta da lor l'aspra giornata,
E libero il Roman dal gran riuale,
Tornar per lei quasi volante strale.

Precorfa

Precorsa era la sama, e'l tutto noto
Hauea già fatto del drappello intorno,
Come al suo sero, e inaspettabilmoto
Era restato il Fiesolan con scorno:
E già del grato a lei promesso voto
Era trascorso auanti più d'un giorno,
Nè visto unqua messaggio, nè sentito
Lettra, che sesse alci l'amato inuito.

Inretinente adunque, e da gli sproni Amorosi trasitta; hauea soletta (Tolto habito viril) per quei valloni Presa la strada, che potè più in fretta: Con pensier dicalcar sossi, e burroni, E giunger tosto v'l cieco amor l'alletta, Così venia quando incontrossi in quella D'amore ardente ssortunata ancella.

Disegnano ambe vnite andar cercando
Per l'aspre selue ilor perduti amici,
Così partir tuttauia ragionando
Degli human casi hor miseri, hor selici:
Fin chè tra bei discorsi rammentando
Venner de' loro amori i di felici,
E innauuedutamente ser palesi
Gli accesi petti, e' sinti habiti presi.

Siconobber per donne, e fù lor grato
Il bel conoscimento, indi notizia
Ritrouò Armilla de l'amante amato
Ito a soccorrer la campal milizia:
Narrò Gineura il caso che incontrato
Gl'era, e pianse de l'altra a la mestizia,
Gliesfetti, e i lor secreti compartiro,
El'amorose voglie amiche vniro.

Infelice vnion, quando dogliosi
Vedrem tra picciol tempo i tuoi successi,
O come tosto i disegni amorosi
Saran di lutto amaramente impressi;
E in cambio di trouar paci, e riposi
Trouerai lutto estremo, e pianti espressi,
Col proprio esépio altrui mostrado a pieno
Quanto tra'l dolce human misto è veleno.

Proposer l'infelici entro a quei panni In campo andar sotto viril sembiante, E cercar tregua a gli amorosi affanni Col porsi in braccio a' due bramati amanti: Non rimirando quanti ascos'inganni Tendea fortuna a' suoi desiri erranti, Nè come le contrarie stelle, e i fati S'eran contr'esse di surore armati.

In habito viril dunque le belle
Giouane vanno a gran giornate insieme,
E per grauido ciel d'aspre procelle,
O graue ardor l'animo altier non teme;
Nè quando surgon le notturne stelle,
Nè a l'hor che Febo al modo il dorso preme
S'arrestan di calcar campagne, e colli,
O piagge apriche, ò riui, ò prati molli.

Tai vidde ascose sotto viril fronte
Semirami, e Orontea l'etade antica
E Ipolita, e Marfesia il Termodonte
Con ogn'altra più chiara, e più pudica:
Hor mentre esse se'n van per piano, e mote
Giungon là doue l'Arno l'onde implica,
Lungi da l'Oste, ne l'aprir del giorno,
Che'l cielo ancor facean le stelle adorno.

E come volse la sua strana sorte
S'intoppar ne la guardia iui adunata
Per vietar, che di là notturne scorte
Nontragghin greggi a la terra assediata;
Era Duce di lei Clorindo il sorte,
E siliberto, inuitta coppia armata,
Che veduti per l'ombre i due per vie
Strane, gli giudicar secrete spie.

Onde da furioso sdegno spinti,
Colmi di pronto, e giouenile ardire,
Col ferro ignudo in man corsero accinti
Di ssogar sopra queile solitire;
Trascorser gli altri i soschi laberinti
Del denso bosco con vgual desire,
S'altro ascoso vi susse, ò di prigione
Farlo, ò morto cader sopra il sabbione.

H 4 Gridano

Gridano'i grandi Eroi chiedendo il nome
De le due sfortunate donne erranti,
Ale cui voci s'arriccian le chiome
D'esse, e se'n fuggon timide, e tremanti:
Ne pon parlar da lo spauento, come
Huom che si mira orribil cosa auanti,
S'irritan maggiormente i due guerrieri,
E lor s'auuentan dispettosi, e sieri.

Ostraniero successo, e quando mai Tragico caso si mostrò più sero In Tebe, in Argo, e doue Febo i rai; Spande da questo a l'opposto emissero: Quai scene lacrimose, ò mesti lai Finse ingegno souran d'alto pensiero Maggior di questa, ond'hor narrare accena Mossa da rozza man sunesta penna.

Ala bella Gineura il petto incide
Clorindo irato, e gli trapassa il core,
E col brando crudel ch'apre, e divide
Ne caccia a forza fuor l'alma, el'amore:
Vien Filiberto, e'l vago sen conquide
Supplicheuol d'Armilla, onde ne muore,
E mentre in terra riversata langue
Manda suori da lui la vita, e'l sangue.

Ma non prima morì, che al foribondo
Campion con meste note, e flebil suono
Nondicessi, ò guerrier, tù, che dal mondo
Discacci l'alma mia senza perdono,
Piacciati almen, che'l mio corporeo pondo
Sia fatto di Clorindo vnico dono,
Dicendogli, che poi che Armilla vina
Non puote hauer, l'habbia di vita prina.

Al suon del caro nome inalza il viso
Clorindo, e corre impetuoso alci,
E mira mesto in vn col petto inciso
L'amato spirto trar gl'vltimi omei:
Conosce il volto, che dal sen diuiso
Gli tenne il cor, mira i suoi casi rei,
Essa gli rende conto interrogata
Del sier destin, che a morte l'hà guidata.

Eche la cara sua compagna estinta

Era Gineura, la consorte sida.

Di Filiberto, che da l'amor uinta

Partì per lui trouar senz'altra guida:

Resta la coppia a sì reo caso auuinta

'Da tal dolor, che n'è quasi omicida,

S'agghiaccia il sague entro a le sibre, e spige

La uita tal che a dipartir s'accinge.

Scefer non già, che più che scesa parue
Precipitare i due campion di sella,
E tra gl'albori, e le notturne larue
Corse ognun d'essi a la compagna bella:
Le uidder, le conobbero, e disparue
Per più chiarezza ogni lucente stella,
Trasse Febo del mar l'acceso aspetto
Mostrando de l'essinte inciso il petto.

Suenner, giacquer gran pezzo senza uoce
In terra stesi, e senza moto, e uita,
Ma poi che l'alme oltre al desio ueloci
Nel sen tornaro, onde già ser partita:
Volser gli sdegni indomiti, e feroci
In lor medesmi, e disdegnar di vita,
Goder più i priuilegi ignudi, e priui
De' cari oggetti, che goder già viui.

E diuenuti forsennati, e stolti
Pianser gran pezzo il suo fallace errore,
Indi leuati da gli amati volti
Gli occhi ossusci entro à prosondo orrore:
Disegnar mille modi, onde sien tolti
Gl'internimoti al suo vitale ardore,
Ad un s'appreser poi, che sù'l più strano,
Che mai cadesse in sentimento humano.

Concordar l'un ne l'altro far uendetta
De l'estinte da lor fedeli amiche,
Precorrer poi con infelice fretta
Pe'l sentiero comun l'alme pudiche:
Così disperazion del par gl'alletta,
Così l'amiche man fa il duol nemiche,
Che in atto s'arrecaro, ò strano caso
De l'un l'altro mandar morto a l'Occaso.

Per più tosto morir ciascun di loro
L'armi sue difensiue hauean per terra
Inuarie parti uia gettate, el'oro
Con le pompe giacea negletto in terra;
E del dolente, e tragico lauoro
L'acute spade sol facean la guerra,
S'affrettaua ciascun correr bramoso
Al ferro opposto per trouar riposo.

Eccoti'l cor dicea Clorindo immerge
In lui quel ferro, che trafiße Armilla,
Replica l'altro, eccoti'l petto asperge
L'aridaterra di sanguigna stilla;
Mentre quasi ruscello il pianto terge
Ad ambi il volto, che dal cor si stilla,
Così contraria in ambidue la voglia
Era di riparar la propria spoglia.

Schermo contrario a quel che in chiuso capo Il cauto duellante vsa in disesa, Cerca la mesta coppia, e per suo scampo Tenta ogn'hor che le sia la vita offesa: Quel sugge del morir l'estremo inciampo, Essa schiua ritrar la vita illesa, Ribatte i colpi quel col duro scudo, Essa incontra l'acciar col petto ignudo.

Odi feruida pugna orribil guisa,
Onon più visto caso, ò strano modo,
Strauaganza d'Amor, come diuisa
E la tua condizion, mortale é'l nodo:
Combatter per morir, bramare incisa
Mirar la carne sua da mortal frodo,
Guerreggiar per finir la vita, e morte
Cercar dal ferro auuerso, ò fera sorte.

Al fine ambi restar morti, e trafitti
Secondo l'amoroso suo desio,
Ne' duri ferri i due campioni inuitti
Con tragico successo, e modo rio;
E nel pungente acciar del par consitti
Gustar di morte il desiatoblio,
Sceser la sando le volubil salme
Al dolce El so, e s' vnir liete l'alme.

Restar gli amati busti in terra stesi,
Merauiglia, e stupor de' circostanti,
Che doppo lungo errar tornar soppresi
Dacura ardente de i lor Duci erranti;
Cui ritrouar da mortal piaga offesi
Morti tra l'erbe verdi; e molli acanti,
E da quattro ferite quattro siumi
Scorsero rscir con lacrimosi lumi.

Miserabile oggetto, e lacrimoso
Spettacolo, e di morte orribil vista,
Corre la turba amica, e del pietoso
Caso de' morti Eroi s'ange, e contrista;
Hauea l'orrida notte il manto ascoso,
E'l Sol surgea con luminosa lista,
Quando l'amica schiera in vn compose
Quattro gran bare iu cui gli estinti pose.

Di tronchi rami, e di sermenti humili A' morti corpi ser sunebre letto, E verso il Roman Campo co' seruili Vssici, trasser mesti il ser'oggetto: Eron già giunti entro a gli alberghi ostili Quando con mesto, e lacrimoso aspetto, Cesar con gl'altri Principi incontraro, Che inteso hauean de' due l'incontro amaro.

Quando vidde Rosmondo a' sidi amici Scaturir suor da tante parti il sangue, Pianto dirottamente gl'inselici Successi lor, quasi diuenne esangue: Lacrimar tutti, e de' sunebri vssici Passò'l rumor nel campo altier, che langue Vedendo i cari Eroi priui di vita, Emancata di lor l'vtile aita.

Il modo domandato del successo

Funeral di lor morte, e'l quando, e'l come
Gli sù da' serui largamente espresso
De l'estinte sanciulle il caso, e'l nome;
Come in sorma viril nel bosco spesso
Celato il donnesco habito, e le chiome,
Fur da gli amanti Eroi trouate, e spie
Credute, ctratte a l'oltimo suo die.

E che poi conosciute esser di quelli
Sotto sembiante d'huomo amate spose,
Soprapresi ambidue d'ugual flagelli,
€ da insane d'amor fiamme dogliose:
Wenner concordi a' siugular duelli,
Che l'un per man de l'altro l'alma espose
Senza poter trouar modo, e riparo
'Da lor, che non seguisse il caso amare.

Lo stranis simo incontro in tutti asperse Pictà dogliosa, amaro pianto, e lutto, Etra genti sì uarie, e sì diuerse Petto non ui restò, ne ciglio asciutto: Ognun languente in largo pianto immerse L'umida guancia, e sì suegliò per tutto Dolore immenso al formidabil caso De' quattro sidi amanti iti à l'occaso.

48

Fur condotti a le tende i corpi estinti
Conhonorate essequie, doue poi
Al funerale i sacerdoti accinti
Si fur per dar sepolero a' morti Eroi:
E conforme a l'osanze antiche, spinti
Tutti gl'indugi, ornati i membri suoi
D'habiti strani, in ordinanza il coro
Espresse i vanti lor con suon canoro.

Intanto il rogo eccelfo, e gli honorati
Vasi v'l cener si pon sur posti in punto,
Che sur di perle riccamente ornati
Da Dedalo scultor, che n'hebbe assunto:
E in quel che i cari corpi collocati
Furon sour'esso, al magistero giunto,
Cesar con graui, e lacrimosi accenti
Questi formò mestissimi concenti.

Forti, e famosi Eroi, che i feri artigli
Hor del mondo fuggite, e la sua fraude,
Hauendo pria tra mille aspri perigli
In lui mertato eterno pregio, e laude:
Non più di Leda i fauolosi Figli
Fer di voi, ch'oggi tanto il mondo applaude,
Nè maggior gloria in questi modan chiostri
Fè chiaro Achille, e'l domator de' Mostri.

Ite felici al dolce Eliso doue
Vi preparan gli Dei perpetua vita,
E la sama immortal quinci, ed altroue
Vappresta honor supremo, aura infinita:
V' testimon sarà di vostre proue
Virtù da voi resurta, e gia smarrita,
E questo campo tutto, e queste schiere,
Che già saluaste da le turbe altere.

Ite felici e fortunati a paro
Di qual si voglia successor di Belo,
Che'l nome vostro glorioso, e chiaro,
Sarà quanto più gira in cerchio il cielo:
Nè potrà cieca notte, ò tempo auaro
Spegner la fama sua con tetro velo,
Ma vie più di Giasone, e più d'Ulisse
Splenderà illustre non temendo Ecclisse.

Gradite hor questi pianti, e questi ardori,
Da noi formati, e questi amici accenti,
Che per pietà de vostri casti amori
Ne suegliano entro al sen dardi pungenti:
Mentre di palme, e sempiterni allori
V'orna il mondo concorde co i viuenti,
E mille orecchie vnite, e mille lingue
Cantan l'honor che'l tempo non estingue.

E noi mentre staranno a' petti vnite
L'anime nostre, eterni pregi, e lodi
Con obbligo immortal, conte, e gradite
Alcener v'offrirem con varij modi:
E questo campo, e queste squadre ardite
Fien de' tumuli vostri ogn'hor custodi,
Serbando a' nuoui posteri il troseo
Del vostro sempre illustre Mausoleo.

E forse anco potria tra que ste sponde
Se prosetica lingua il uer predice
Surger Città real, purgando l'onde
Del sluuid'Arno, e in un l'urna selice:
Per cui l'honor di lei quinci & altronde
Volerà lieto a guisa di Fenice,
E questi bianchi marmi, a quei che Fidia
In Pario sè, non hauran sorse inuidia.

Qui tacque il souran Duce raddoppiando Ne i cor uiua pietà, ne' petti ardire, Santo, e pietoso ardir, che fulgorando Iua ne l'alme altrui nouel desire: Mentre mantice alterno risuegliando Andaua il suoco a le composte Pire, E i corpi ardean, che d'amoroso ardore Arse uiuendo un troppo ardente amore.

Distinte eran le faci, ardea ne l'una
Di Clorindo, ed Armilla il mortal pondo,
Ne l'altra il cener caro ardendo aduna
De' Ramani amatori ardor profondo:
Intanto uerfo il Regno de la Luna
Con riti eccelfi, e celebrati al mondo,
Tra mirabili ordigni i fabri industri
Due piramide alzar, terror de' lustri.

Accolte poi le ceneri, e rinchiuse
Distintamente in due gran palle d'auro,
Fur poste in cima a l'alte moli, e chiuse
Salue dal sibillar d'Austro, e di sauro;
Poi da canto souran d'eterne Muse
Questo sculto ui sù nobil tesauro,
QVI morti quattro Amati Amorcogiunse
Che in uita auuersa sorte ogn'hor disgiunse

Poi dier fine a l'esequie, e seco a paro Il Sole occhio del di diè fine al giorno, Tornar gli Eroi da quelle, e lacrimaro Lunga pezza da poi nel lor soggiorno; Ma'l sommo Capitan, che alto riparo Procura al campo, onde non habbia scorno, Nuoue guardie a' ripari, e a gli steccati Ordina, e pon d'auanti, e d'ambi i lati.

Chiama poscia Rosmondo, e dice a lui Generoso guerrier uita, e salute Di questo Campo, esso da gesti tui si riconosce, e da la tua uirtute; Tempo non è d'indugio, onde l'altrui Forza oppressa da noi se stessa aiute, E dal nostro indugiar s'erga, e respiri, E più sera che mai la destra giri. Folle è quel Capitan, che a mezzo il corso De la vittoria il fier nemico lascia, E neghittoso al furor pone il morso, Ond'ei resurga da mortale ambascia: E più sero che pria ricopra il dorso De l'armigera turba, onde si fascia, Tal che ne perda il garreggiato pegno D'eterno biasmo, e punizione è degno.

Duque a me par, che senza indugio al primo Albor s'accinga l'Oste al primo assalto, E la stanca Città, che cosí stimo s'assalga, e d'atro sangue empia lo smalto: Onde il nemico già depresso, & imo, Ceda, d'venga concorde a nuouo appalto, E la tant'anni combattuta Reggia sotto aggl'imperij suoi Roma riueggia.

Sì disse, e'l buon guerrier de le sue voglie Essecutor prontissimo, rispose, Chiaro fulgor di Marte in cui s'accoglie Quant'il ciel senno, e forza iu huom ripose; A tuo voler son le guardate soglie, E spugnate, ed oppresse, in te prepose Sommo merto, e valor dorato scetro Di portar guerra, e pace auanti, e dietro.

Pendon dal tuo voler le nostre menti,
Tù l'annoda a tua voglia, e le dislega,
Basta il cenno sourano a far che intenti
Sien gl'animi d'altrui, che'l giusto impiega:
Ed io con spirti ogn'hor di gloria ardenti
Seguirò il tuo desio, ch'ogn'alma lega
Vie più di tutti, e pria ch'altro desio
Nasca in mè, cadrà il mondo in tetr'oblio.

Lo giurai pur quel di, che'l gran ressillo
Dal Senato prendesti, e'l pondo grane
Di mai sempre seguir con cortranquillo
La tua fortuna, ò slebile, ò soane:
Fin che di nuono il Fiesolan sigillo
Di sè non desse in suo poter la chiane,
(E frenato l'orgoglio) al gran Romano
Il rubello voler ponesse in mano.

Qui

Qui fin pose a le note il Duce inuitto
Rinuigorito al suon di tai sermoni,
Come per pioggia l'assetato Egitto
Giunse al pronto desio pungenti sproni:
E fatto poscia al padiglion tragitto
V'accolse con Rosmondo i pochi, e buoni,
Con cui poi consultò col nuouo Sole
Ridar l'assalto a l'ostinata mole.

Fù coneorde ognun d'essi a quanto il Duce Sommo, nel saggio cor proposto hauea Di prender l'armi a la nascente luce, Ritentando la sorte, ó bi ona, ò rea; Fatto il proponimento ognun conduce Le torri alluogo, ch'espugnar douea; Per pronte hauerle nel noucl mattino, E spingerle al-gran muro iui vicino.

Fatosto il General de' vecchi ordigni Acconciar gli scommessi, e le rotture, E locar ne le torri aspri macigni Con dardi, palle, e simili armature: Onde lanciar si possino, e' ferigni Disegni del nemico, e le congiure Far vane, indi troncar de' lor pareri L'accesa rabbia, e' viperin pensieri.

Lè sol pon cura a le volubil torri,
Che al muro trascorrer possin lieui,
Ma in tè vasto Ariete, che precorri
I moti lor, pon legni, e ferri greui:
E in tè, che di mal far non punto aborri
Catapulta, e l'aguato in sen riceui,
Sotto l'insidie tue l'occulta torma
Cauto rappella, e d'insidiar t'insorma.

Da tre canti assalir, che non si puote

Batter la gran Città se non da quelli,

Disegna, e per tre bande ordigni, e ruote

Apparecchia, e trauon grossi, e puntelli:
Ciò fatto, sa che cauo bronzo scote

Aura vocal, sacendo noto à quelli,
Che pronti al suon di bellicosi carmi

Attendon l'hora a porre in punto l'armi.

Al posto Boreal fissa, e destina

Con la più vasta macchina Rosmondo,
Che porti in quella parte ampia rouina,
Dandogli de le genti il maggior pondo:
Poscia doue Austro l'atre nebbie assina
Oppon Brimarte, e là ve'l suol secondo
Fa Zestro di stor, se stesso, e suoi
Disegna esporre, auuenturosi Eroi.

Qual se auuien, che tal'hora altier si lagne L'aer dinebbie ingombro, e di procelle, E ch'Euro, & Aquilon, scotendo bagne L'immensa terra, onde gemon le stelle: Vanno in rotta le selue, e le campagne Scosse da' venti, e da le pioggie selle, E strepitosa, e treplicata immago Minaccia il crudo nembo il vento, e'l lago.

Tal minacciante, e rouinoso in punto
Si pon l'Oste inuittissimo, e sonoro
Per quando sia ne l'Oriente assunto
Il Sol, tendere altrui guerra, e martoro:
Da tal'ordin costrutto: il campo punto
Pose a' disegni, ed al fabrul lauoro,
E la cadente notte tregua pose
Col denso orrore a le diurne cose.

# Fine del Canto Vndecimo.





#### CANTO DVODECIMO.



uissima scotea Coi fiati a l'er ba il mattutino gelo, E l'alba (occhio del di ) lieta Sorgea Ricamando di

rose, e d'oro il Cielo; A le Cimerie grotte omai cadea L'orrida notte col suo tetro velo, E s' vdia d'ogn'intorno in dolce accento Mormorar l'onda, gli augelletti, e'l vento.

Quando il feroce Ircan, cui timorosa Curatormenta, e minaccios'orrore, Suegliato al suon di tromba bellicosa Séte agghacciarsi in mezz'al petto il core: Nè contento sentir, ne trouar posa Può, così l'angeil marzial terrore, Terror, che nacque in lui quel di, che ardita Roma s'armò per torgli stato, e vita.

Chiama vscito del letto i suoi più saggi, E seco Armonte indomito, e Mirtilla. Zambardo, e Fiefolan, che ogn'hor da' raggi Grave feruor di sdegno arde, e sfavilla; E le dice ecco i timidi messaggi Per cui l'orecchia s'ange, e'l cor vacilla, Ecco l'assalto, io lo preueggio, e sento Portare a noi da bellico Strumento.

Hauete sì com'io l'auuersa tromba Pur'ascoltata inuitatrice, e nunzia Di nuouo assalto, che con flebil romba Rouina, e strage a la Città pronunzia: Dunque al furor, che in cor nemico piomba Cauti ponianci, e'l mal che ardit'annunzia. Ritorciamo animosi contro a quelli, Che fur mai sempre al nostro ben rubelli.

Nè fia ch' priqua timor ne turbi , hauendo Nosco Mirtilla inuitta, e'l gran Zambardo, Ch'hor per grazia di lui che m ciel tremedo Regna, son qui comparsi, e non già tardo: Esta col valor suo chiaro, e tremendo Renderà il fier Latin vile, e codardo, Egli con l'arti sour'humane, e nuoue Farà per ben comun l'vsate proue.

Chi non sà quanto lei ne l'arme paglia
Ben'è di mente, e di giudizio priuo,
Chi non sà come quei le turbe assaglia
Con l'arti sue, non ode, e non è uiuo;
Saran qual neue al Sole, al suoco paglia
Le forze auuerse de lo stuol nociuo,
Saran se i desir nostri baurem consormi
De gli nemici i rei pensier desormi.

Dunque ognun s'armi, e si munisca il muro
'Di macchine in disesa, e di tormenti,
Onde il Regno, e'l tesor possiam sicuro
Render da' furti de l'aunerse genti:
E'l sesso semmil seco, e'l maturo
Veglio saluar da le peruerse menti,
E quella libertà, che più si prezza
Da noi, che' sigli, il Regno, e la ricchezza.

Fulminò con tas detti entro a' pensieri
De' suos forti campsoni ardir sourano,
Cosí, che a' ferri baldanzosi, e feri
Bram in pria che i desir metter la mano:
Ma'l saggio Mago i suoi disegni alteri
Frena con modo amabilmente humano,
Egli dice al'ardir uopo è'i consiglio
Principal disensor d'ogni periglio.

Voi pur sapete in quante guise, e in quanti Modi guerreggia il traditor Latino, E quante insidie tende, onde si uanti Poi d'infestare il Fiesolan domino; A noi conuien'hauer pensier uolanti, Chiar'udito di talpe, occhio aquilino; Con cento armate braccia, e cento squadre Sol per schiuar le man rapaci, e ladre.

Dunque con gran prudenza itene a' muri Mentr'io m'accingo a più lodeuol'opre, Nè fia ch'animo audace s'assicuri D'uscir colà u' la sittà non copre: Difendete la Patria, e con maturi Pensieri, e senno, e forza in vn s'adopre, Ch'intanto io veglierò l'insidie, occulto Tendendo a l'Oste auuerso estremo insulto. Ciò detto sparue, e meraniglia, e speme Lasc.ò nel sero stuol de circostanti, Onde il seroce Rè, che più non teme L'auuerse sorze, come gia sè innanti: Dispone Armonte, e Fiesolano insieme Con ampie truppe di guerrieri erranti, A l'Aquilonar po ta one Rosmondo Condur douca de l'Oste il maggior pondo.

Con Durippe Mirtilla oue l'Australe
Porta si spazia, ardita coppia manda,
Con l'Amazoni sue, con truppa vyuale
Posciad'ardita gente, a cui comanda;
Ed ei col resto de lo stuol reale
Passa veloce ver la destra banda,
E doue il summo Capitan si pone
Con numero infinito se gli oppone.

V'è chi porta a le mura onuste carra
Di lance, pietre, calce, zolso, e legni,
E chi le strade anguste ardito sbarra
Con gran catene, e non più visti ordegni:
Altro magli serrati, e rastri in arra
A canapi sospessi, e vari ingegni,
Questi carca baliste, argani libra
Oue antenna, o trauone appende, e vibra.

Non connumero vgual per piaggia aprica
Con sollecto oprar cauta procura
Il vitto accor la prouida formica
Per quando à capi il verno il volto indura;
Che sottoposta al rischio, e a la fatica
La vita espor pe'l suo lauor non cura,
E in mille guise a varij vifici intenta
Porta al proprio granar l'altrui sementa.

Tal si vedean le timorose turbe
De' Cittadini affaticati, e stanchi
Portar varij strumenti onde conturbe
De gli auuersari lor gl'animi franchi;
Intanto il suon che la Città disturbe
Alterna il Roman capo, e'l petto, e' stanchi
Cinge a lei d'ampie moli, e di trincere,
'D'argini eccessi, e di possenti schiere.

Vien

Pien con la torre sua Rosmondo a fronte,
E sa crollar l'ima campagna, e'l colle
Col sero moto, a cui s oppone Armonte
Nel muro eretto, e la gran fronte estolle:
Scco ha'l german, che a le percosse, e al'onte
Guida il Nouergio, che di sdegno bolle,
E'l Goto inuitto, e l Tartaro animoso
De la pace nemico, e del riposo.

Corre a paro con lor Brimarte, e spinge
Da l'altra parte la gran mole anch'elli
E di tiepido sangue il terren tinge
Qual'orso suol de' timidetti agnedi:
Ma violente incontro lo rispinge
Dal muro eccesso, e sa sonti, e ruscelli
De la schiera di lui, perche Mirtilia
Se gli sa incontro, e d'ira arde, e ssauilla.

Turbine al moto suo sembra, che porte Rouina, estrage il sapitan supremo, Nel correre a l'assalto, e con la morte Di molti, auanti a se fa l campo scemo: Vaccorre il Rê in difesa, e con le scorte Sue sa mirare a molti il giorno estremo, E di poter via colmo, e di surore, Con lira addoppia in vn forza, e vigore.

Vola da' merli a l'hor che'l campo stringe L'antica Regià di saette vn nembo, E di calcina, e pietre, che sospinge Man violente vn'insinito lembo. Il dilunio de l'onda, che si spinge Sembra la terra al mar sommersa in grèbo, Che dal muro bollente in giù discende Gl'huomini, e l'armi orribilmente incende.

Scarcan le torri da l'eccelse cime

Anch'esse vn nembo di rotanti pietre,
Elo stuol de gl'arcieri alza da l'ime

Parti, aspri da di, e vota le faretre:
Cadon gli huomini a monti dal sublime

Muro, ne alcun ven'è che vita impetre,
S'empie il sosso di sangui, e di rouine
Di corpi, e d'ossa, e par del mondo il sine.

Vola per l'aer la commossa polue,
Che giù cade da' merli, e si dilata
Entro a le viste, e la lor luce inuolue
Di tetro ecclisse, onde il Sol più non guata;
L'aspra pioggia de l'armi apre, e dissolue
D'ambe le parti la falange irata,
Quel muor, tratte dal capo le ceruella,
Ques trassitti da stocco, e da quadrella.

Sbalzan dal muro fuor con curuo artiglio Mille graffi di ferro, e mille mani Opra di mente industre, e dan dipiglio A l'huom traendol sù da i bassi piani: Ratto così, che Astor, Lepre, o Coniglio Più ratto non rapio da luoghi strani, E tratti in aer poi lasson caderli Con periglio mortal da gl'alti merli.

In fimil guisa Aquila illustre suole
Testuggine rapir dal basso Regno,
E suso alzar ver la Region del sole
Spinto dal pronto, e natural suo ingegno i
Indi lassarla in qualch'alpina mole
Cader, per adempire il suo disegno,
Calar poi giuso, e con l'ingorde brame
In lei già infranta disfogar la fame.

Spauenteuole ordigno, opra, e fattura
Di Xerse pria. poi de' Spartani Eroi,
Che per difesa d'assediate mura
Trouato sù da' cauti sabri suoi;
Questo apporta a i Latin viè più paura,
Ch'attro, che orribilmente il cor gl'annoi,
Perche quasi Falcon l'huom prende, e d'alto
Lo sa morto cader nel duro smalto.

Da questo tanti sur di vita priui

Guerrieri inuitti, Caualieri, e fanti,
Che'l sangue in siumi dilatato, e'n riui

A l'erbe, a i' stor se rugiados' i manti :
Nontanto caggion d'alto a' tempi estiui

Da grandine percosse Api volanti,
se aunien che d'improusso essa ricopra
Il colle, end'esse sieno intense a l'opra.

Spinge

Spinge Rosmondo verso il siernemico,
Che gli vien contro, la volubil torre,
El ponce auuenta sopra il muro antico
In cui calando impetuoso corre;
Trona Armonte ai riparo, e strano intrico
Iui s'ordisce, oue'l timor s'aborre
Da i cor superbi, ò quai fortuna hor guida
Guerrieri a frote, onde l'vn l'altro vecida.

Generoso duello, hor quando mai
Maggior di tè l'antico secol vide
Se ben si vanta hauer coi proprirai
Mirato à fronte Anteo col grande Alcide:
E nel campale Agon gli estremilai
Visto trarre ad Etior dal gran Pelide,
Eur quei duelli oribili, ma quale
Fù questo alcun non è da porsi uguale.

Veloce a par di turbine, ò saetta,

Varca il pote Rosmodo, e ingobra il muro,

E'l feroce nemico vrta, e rigetta

Lungi da quello in loco più sicuro:

Quei colpeggia ver lui con maggior fretta,

Che non fa il fabro sopra il ferro duro,

Escon da l'armi lor faci, e fauille,

A i graui colpi, e lampi a mille a mille.

Il Muro è spazioso, ma nontanto,
Ch'esser possa a gli altri circondato,
Perche dietro al suo corso d'ogni canto
Esce veloce il suo drappello armato:
Et al Duce souran sicuro manto
Fa con l'armi sanguigne d'ogni lato,
E la Plebe sgombrando gitta à terra
Ch'iui sea con le pietre al campo guerra.

Vuol Fiefolan, ma no'l comporta il loco
Fronteggiar co Rosmodo anch'ei co l'armi,
Onde conuien che'l bellicoso gioco
Ceda al germano, e in altra parte s'armi:
Ed ei che sente entro a le vene il soco
Freme di rabbia, e'l suv consuso carme
Tra i labri, e denti rigoroso intriga
Doppiando al gran Latin noiosa briga.

Arte di scherma in essi occhio non mira,
Nè di botte osseruanza, ò di riparo,
Ma dato l'uno, e l'altro in preda à l'ira
Tentan col duro acciar frenar l'acciaro;
E fulminan le spade in cui s'aggira
Lampo infocato, che fulgente, e chiare
Sembra uscito di nube ai ro baleno
Vibrar cadendo a la gran madre in seno.

Chi tra larghe campagne, o prati erbosi

Visto ha due Tauri à stretta guerra accinti,
O tra gli armenti due destrier gelosi
Per la giumenta, a stranazussa spiniti;
O ver tra monti, in luoghi cauernosi
Due seroci Leon di sdegno cinti,
Giudichi esser di quei l'aspra contesa

Maggior d'orror, come maggior d'ossessa.

Sembran grandine i colpi a l'hor che'l vento Maggior la trae sopra i sonori tetti, Il core aghiaccia altrui d'alto spauento La graue pugna, e'l sen co' feri oggetti: Doppian le sorze, e'l prouido ardimento Del paro entrambi, e minacciosi aspetti Quanto vie più s'ingiurano, e con gl'vrti Van par le botte, e repentini surti.

Son del fero Toscan l'armi fatali,

E impenetrabil sì che non penetra

Colpo di lance, o di pungenti strali (tra:
In lor, perche ogni acciar si stépra, e speSon quelle del Roman Principe vguali
Al tenace rigor d'alpina pietra,
Ch'ambo temprate a l'infernal Fucina
Fur da Vulcan di tempra adamantina.

Se le braccia de l'on Fulmine alterno
Sembran, son poi de l'altro on terremoto,
Sel'on qual pianta al gareggiar del verno
Osta, l'altro è tra l'onde on se oglio immoto:
Se nel vibrar l'acciar lampo superno
Si mostra l'on, l'altro par vampo ignoto,
Del oar son l'armi, le forze, e gli ardori,
Gli sdegni, i moti, e gli animosi cuori.

E se

E se non che per sorza sur partiti
Dal dilunio mortal de le saette,
Che da quei de la terra, e da i suggiti
Dal muro, addosso a quelli eran dirette:
E la calca de' morti, e de' feriti,
Che le stradi murali hauean ristrette,
Essi sacean quel di con danno estremo
O de l' vno ò de l'altro vn dì supremo.

Ma dal canto colà doue Brimarte
Il muro infesta, alto rumor rifuona,
Perciò che s'egli rappresenta Marte,
Rappresenta Mirtilla anco Bellona:
E s'ei d'humane membra intorno sparte,
Mostra le mura, anch'ella vna corona
Fatt'ha de' monti de' guerrieri estinti,
E de sommessi, e de prigioni, e vinti.

Seco è Durippe, e'l suol di sangue aliaga
Di spada onusta, d'arco, o di quadrella,
Con cui tanti n'vccide, atterra, e impiaga,
Che'l piano è colmo d'osa, e di ceruella:
Sembra vscita da i boschi infansta Maga
Al gran moto osseruar d'Austro, ò di stella,
Che spauenta non sol tutti i viuenti,
Ma seco il cieco Abiso, e gli Elementi.

De l'arciere compagne il moto alterno,
E'l fulminar de le saette pare
Rouinosa tempesta a mezzo il verno
Per cui freme la terra, e muglia il mare:
Da l'vn canto, e da l'altro aspro gouerno
Fan l'orbe Parche entro a le mortal gare,
U' tra pietre, rouine, e incendi auuolti
Restan morti, e piagati in vn sepolti.

Ma'l generoso Eroe guardando tanta'
Strage, colmo di sdegno il ponte scioglie,
Ea viua forza sopra il muro il pianta
Passando inuitto in le guardate soglie:
Mentre stuol de la torre il sole ammanta
Con l'ampia munizion che da lei toglie
Di saettumi, e pietre, e d'infinite
Aste lanciate a depredar le vite.

Vuol Mirtilla vietar l'angusto passo
Al gran Latin, mà la cadente pioua
Del'auuentate selci d'alto a basso
Fan sì che'l valor suo nulla le gioua:
Anzi l'animo pronto, al corpolasso
Disicilmente in lei rimedio troua
Ala salute sua, ch'armi, & armati
La circondan dauanti, e d'ambo i lati.

Di sù le soprauien mortal tempesta
Di giù d'Aste, e di spade è circondata,
E se ben mai d'occider non s'arresta
La folta turba ond ella è coronata:
Tanta è la calca, che ver lei s'appresta
Con l'arme in man di graue sdegno armata,
Che più colpir non può si la circonda
De le rouine, e de tumulti l'onda.

Ma volto Armonte in lei cupido il guardo,
In lei ch'era l'oggetto del suo core,
A correr là non è zoppo, ne tardo,
Che al corso altier gl'impenna l'ali Amore:
Nè stima graue intoppo, anzi qual Pardo
Viene a gran salti, e del socoso ardore
Mostra gli effetti, perche à terra spinge
Da' merli ognun che incotro à lui sospinge.

Egli seco bramato hauea quel giorno

Ester esposto á difension del muro,

E far le schiere bellicose intorno

In summo andar, sì Amor lo sa sicuro:

Ma'l suo sato non vuol che'l viso adorno

Gli sia compagno eletto al pondo duro,

Che satto hauria quel di mirabil cose

Da restar sempre a' secoli samose.

Ed hor che la sua vita in mezzo à tante Strane guise di morte auuolta mira, Corre' precipitos, e inuitto amante Fà ch'ella dal periglio suo respira: Nè mai nemico à Gioue empio Gigante Fè tanto in Flegra, e doue si raggira Pelia seluoso, o doue han degna sossa Tiseo con gl'altri sotto Olimpo, ed Ossa. Sgombrò con gl'vrti la folta falange
Dal preso muro, e riuersolla al piano,
Sbaragliò l'ordinanze, e quel che frange
Il tutto, rouinò con l'empia mano:
Non così fera Tigre intorno al Gange
Cotanta strage sa del gregge insano,
Quant'esso sè quel di de l'animose
Schiere che'l muro d'occupar sur'ose.

Ma Brimarte al furor di lui s'oppone Con intrepido ardir, seco è Learco, Roldoano, e Rambaldo, e la tenzoue Prendon, ciascun di tetro sangue carco: Questi frenando l'impeto, cagione Fur che si tenne l'occupato varco, E che dal muro dentro in varie parti Sceser mille guerrieri vniti, e sparti.

Come quando il villano argini, e sponde
Al siume oppon, che gli depreda i campi,
Che se da vn canto le uolubil'onde
Frena, ei da l'altro rompe ordini, e inciapi;
E con mille rampolli urta, e consonde
L'auuerse zolle, e par di sdegno auuampi,
Nè può l'operator dar legge, e freno
Alui che d'acque bà'l uasto uentre pieno.

Strage, e rouina al buon Latin sourasta
Se ben d'animo eccelso, e singolare,
Con intrepido cor pugna, e contrasta
A l'Etrusco ualor ch'è senza pare;
Hor la spada distende, bor uibra l'asta,
E sempre vecide, e sere, ò in suga andare
Fà chi contro le uien con fronte audace,
Nè stima incontro, ssorzo, ò mantenace.

Hor mentre in questa parte orrenda strage
Fà la morte, e't furor, Cesar s'affronta
Col fero Ircano, e lacrimosa image
Fan da l'un canto, e l'altro l'ira, e l'onta:
Qual se tal'hor con spauentos'ambage
Geme il mar, freme l'aria, e in ira monta
1.'onda agitata, e con terribil crolli
Scote le selue, le montagne, e i colli.

Così quando accostò la vasta mole
Cesare al muro eccelso, e gittò il ponte,
Parue al rumor l'aria turbarsi, e'l Sole
Velar d'oscuri nuuoli la fronte:
Cotante in lui da la nemica prole
Lance, e pietre sur tratte, ch alto monte
Si sè di corpi estinti, e di feriti
Vgualmente de' vili, e degli arditi.

E cosí da tre bande aspro tumulto
Fà in varie guise il tripartito stuolo,
Quando da densa nube il mago occulto
Si chiama innanzi il genitor del duolo:
E seco vnito l'infernal consulto
Per ostar solle al Regnator del Polo,
Folle in ver, che presume i gran decreti
Torcer di quello, e'l girar de' pianeti.

Corre a l' vbbidienza l'empiatorma
De la caua infernal pronta, e sicura
In quanto il voler suo di cangiar forma
A quel che fisso hà'l Rè de la natura:
E far che'l gran Latin con fera norma
Estinto sia tra l'assediate mura,
E'l già fatto da lei crudel disegno
S'appaghi, e resti estinto il Roman regno.

Comanda lor l'insidioso Mago,

Che tra l'vn muro, e l'altro ampia cauerna
Sia fabbricata, e con prosonda imago
Scenda a l'ingiú precipitosa, e interna:
E per far meglio il cor contento, e pago
Coperta sia così, che non si scerna
Dal nemico Roman sin che in prosondo
Precipiti di lei nel maggior sondo.

Orrendissimo inganno: tosto al'opra
Corre veloce la turba infernale,
E innisibil s'accinge, e mette in opras
La potenza, ch'hà sempre intenta al male:
Circonda il muro intorno, e sa di sopra
Pululare il terren com'haues'ale,
E sossiandolo in aria lo dissolue
In rara nebbia, in leu' atomi, e polue.

- Poi

Poi di vimini fragili, e di sabbia
Ricopre il cupo centro, e cauta attende
L'apprestata rouina, e da le labbia
Liuida spuma le gorgoglia, e scende;
Versa l'infausto stuol surore, e rabbia
Da l'infocate luci, e'l sen gl'accende
L'accesa ingiuria, e qual vasto giganteIl ciel disprezza toruo, e minacciante.

Intanto là doue Rosmondo sembra
Con le sue schiere vn turbine sonoro,
Il Fiesolano stuol s'incide, e smembra
Dianzi sabro di morte, e di martoro;
Fugge precipitoso, e ben rassembra
Nube innanzi al soffiar d'Austro, e di Cero,
O dal Falcon seguita humil colomba
Mentre trepida in giù volando piomba.

Stà nel muro tagliando a brano, a brano (Lo spauentoso strepito arrestando)
Il Roman vulgo il giouin Fiesolano,
E spinge ad ambe man mai sempre il brado:
Facendo il proprio visicio, e del germano,
Che in soccorso a Mirtilla corse, quando
Tra le rouine oue Brimarte pugna
La vidde quasi a morte dentro a l'vgna.

La partenza di lei fe sì, che ardito
Viè più diuenne il vincitor Latino,
E quel che da' suoi colpi era fuggito
Baldanzoso al rumor si sè vicino;
Quì d'ogni lato il popolo infinito
Chi cade in giù riuolto, e chi supino
Per le possenti man de' due guerrieri,
Che in lui percoton baldanzosi, e feri.

Ma lo sforzo mortal de' spauentati,
Che dauanti Rosmondo uan suggendo,
Da tagli, e punte incisi, e mal trattati
Vinser di Fiesolan l'impeto orrendo;
Perche gui traboccando da più lati
In varie guise morti iuan cadendo,
Fe sì, che abbandonò passando il ponte
La graue impresa, e altrui volse la fronte.

Ma non sì tosto nel lanciato ordegno
Pose il piè per varcar ne l'altro muro,
Che cinto il sen di generoso sdegno
Giunse Rosmondo intrepido, e sicuro:
E messo il piè nel fabbricato ingegno
Anch'ei passouui, e con pensier maturo
Il suggitiuo Eroe percote, e siede,
Ch'iua per por nel vicin muro il piede.

Fú graue il colpo, ma non sì, che a terra Lo traboccasse dal suran sintiero, Esso ardito si volge, e strana guerra Tra lor s'accende, e duello aspro, e sero e Astore è tal se contro Astor s'asserra In aria velocissimo, e leggiero, Fer sar pugna con lui cruda, e mortale, Librando i corpi su'l vigor de l'ale.

Non così fero apparue sopra il Tebro
Il gran Roman contro il Toscano inuitto,
Quanto Rosmondo insuriato, & ebro
Contr'a c. stui di sdegno, e di despitto:
Hor qual Musa di Lauro, e di Ginebro
Cinta, cantar potrà l'aspro constitto
De' due guerrieri in aere, e de' seguaci
Sparsi pe' muri intrepidi, & audaci.

Sembran del Tosco Eroe lampi fulgenti Gli spessi colpi, onde rimbomba il cielo, Sembran quei del Roman baleni ardenti, Che squarcin de le nubi il denso velo: Sembrano ambi azzuffati due serpenti Ne la stagion, che si dissolue il gelo, Suonan gl'elmi percossi in suon di squille Con lor mischiando siaccole, e fauille.

Vibra al fin Fiesolan la fera spada
Verso Rosmondo, & ei vi oppon lo scudo,
E sà sì, che'l gran colpo indarno cada,
Poi gli spinge nel seno il ferro ignudo;
Che via trapasa, e'l duro acciar non bada,
Nè fina maglia il surioso ludo,
Madi spirto, e di vita a vn punto il priua,
Scacciando l'alma a la Tartarea rina.

E nel ritrar l'acciar con esso trasse
'Dal'estinto campion gli spirti, e'l sangue,
E su sorza al meschin, che traboccasse
Dal ponte al suol doue rimase es ingue:
Nol cura il Roman Duce, e innanzi sasse
Con sero aspecto al solto stuol che langue
Del caduto guerrier la dura sorte,
E del danno comun della sua morte.

Occupa il muro eccelso, e'l varco sgombra
Da i disensori, e da l'impeto graue,
Ne periglio di morte il sen gl'adombra,
Ne per sero tumulto il cor non paue:
Intanto la Città nemica ingombra
L'ardita turba, e sà che'l suol si laue
Di caldo sangue, e da più parti scende
Da l primo muro, e'l signoreggia, e prende.

Ma nel passar verso il secondo cerchio De' vincenti la calca, in vn momento Senton la terra dal souran souerchio Mancarsi sotto a' piè con gran spauento: Indi precipitar con stran souerchio Ammassati nel sondo a cento, a cento, E ne l'ampia voragine, cattiui Restar chi morti, e chi sepolti viui.

Da mille parti l'orribil cauerna
S'apre, auida inghiottendo i vincitori,
Che correndo scendea da la superna
Muraglia, ad'ottener palme, & allori:
Gode il peruerso Mago, e ne l'interna
Caua orribil, Pluton cinto d'ardori,
Vedédo il Roman Capo entro al suo ingano
Riceuer pena estrema, e mortal danno.

Nor men ne gode l'assediato, e seco Il Rè, che baldanzoso il tutto vede, E lungi mira dal prosondo speco Far de' nemici suoi rouine, e prede: Ma quando del sigliuol rimaner cieco, E ch'estinto cader dal ponte il vede Per le man di Rosmondo, il riso muta In sera doglia, e'l piacer suo ristuta. Fiefolan, Fiefolan cade dal ponte
Morto, ahi fortuna auuerfa, e pur lo miro,
E miro feco in vn l'incarco, e l'onte
Ad esfo fatto, e pur viuo, e respiro,
Indiripiglia, volgi, ahi volgi Armonte
Gl'occhi a chi tratto ha l'vltimo sospiro,
Mira il gran frate estinto, ahi corri, e fera
Vendetta fanne, onde il nemico pera.

Volge l'orribil guardo Armonte a quella Tremenda voce, che gl'intuona il core, Eda la destra del Roman Rubella Scorge il caro fratel, che langue, e muore: Non mai scossa da' venti atra procella Scese da' monti al pian con più furore Terribil come lui, nè terremoto Crollò la terra mai con sì gran moto.

Sauuenta forsennato, e sitibondo
Di sangue addosso a chi'l passar gli vieta
Per correr là donc il souran Rosmondo
Surge del muro in la seconda meta;
Ma tant'è de la calca il graue pondo,
Ch'ei non può d'essa far la voglia lieta,
V ccide, atterra rouinoso, e smembra
Gl'huomini a monti, e'l furor cieco sembra.

Sembra vscita da gl'antri orribil tigre
Dietro a sier cacciator, che predat'habbia
L'amata prole, e con le voglie impigre
Stampi, e con l'orme sue l'immonda sabbia:
Che per sar le sue cure al correr pigre
Un glien'auuenta, e scema in lei la rabbia,
E mentre il porta a la predata stanza
Esso con gl'altri nel suggir s'auanza.

Tanta fuor de le torri, e per le scale,
E per le mura lacerate, e'nfrante
Da gli altri assati ardita gente sale,
Che par che caggia giù dal Ciel stellante:
Non così folta vien la pioggia australe,
Nè in Ardenna si folte son le piante,
Quanto è spessa la turba, e colmo il suolo
Di membra, d'armi, di rouina, e duolo.

Fà

Fd Mirtilla di lor con gl'animosi

Fidi seguaci suoi quel che far suole

Ruuido falciator ne' prati erbosi

Con l'arrotato acciar d'erbe, e viole,

Ne auuien però che alcun di suggir'osi

Tanta el'ostinazion, da l'ampia mole,

Anzi qual'Idra, a tronchi membri incita

La sempre rinascente, e doppia vita.

Cadon di quà, di là piagati, e morti
D'ambo le parti vn numero infinito,
E dal fuolo inghiottiti i vili, e i forti
Vengono a monti, e'l gagliardo, e'l ferito:
Perche douunque vanno immense porti
S'apron traendo al Regno di Cocito
Il vincitor, che và con piè sicuro
Al secondo espugnar nemico muro.

Nè sà strada trouar la sbigottita
Turba per dar l'assalto a l'altro giro,
Che per tutto oue và lassala vita,
E trae nel centro l'vltimo sospiro;
Qual se sogno importuno l'Egro incita
Oue spera appagare il suo desiro,
Che mentre al luogo desiato passa
Sente che'l suol cedendo al piè s'abbassa.

Caddero estinti entro a l'orribil caua
Per non più passeggiar viui nel mondo
Mille dugento, ardita gente, e braua,
E sepolta restò nel cupo fondo:
Fugge il restante il terren, che s'incaua
Ritraendo a l'indietro il carnal pondo,
Stupisce ognun che'l gran miracol mira
Stimando sè del Ciel suggetto a l'ira.

Lo spettacolo insolito, e funesto

Fè cader l'ira al repentino ardire,
Onde resta il Roman consuso, e mesto,
E pauenta del Ciel contrario l'ire:
Brimarte il vede, e Cesar manisesto
Se'l mira auanti, e sente aspro martire,
Sbigottito riman dal fer'oggetto
L'ardito, il vile, il superbo, e'l negletto.

Stima il gran Capitan l'infausto giorno Giorno fațale a la Città propizio,
E per fuggir di lui l'viumo scorno Di tornarsene al campo fà giudizio:
Perciò fà tosto risonar d'intorno Il cauo rame a dar l'vsato indizio,
Si ritrae seco ognun dal mortal gioco;
E dan cessando al fato auuerso loco.

Ma Rosmondo già inuitto era trascorso soletto dentro a la real Cittade, E satto amille giù battere il dorso, E del suo sangue dilagar le strade: Come vscito di tana orribil'Orso sopra gli armenti senza hauer pietade, Sbrana da same astretto, vecide, e suena Quati ne incotra, e a morte, e strazio mena.

Fugge la turba sbigottita, e versa
In lui da logge, e da fenestre vn fero
N embo di pietre, ond'è la terra aspersa,
Nè men per questo vien forte, e seuero;
Vien la vittrice man su'l sangue immersa
Passando illeso, o tra le morti altero,
Nè pioggia di saette, ò tuon di sassi,
Ponno punto arrestar gl'audaci passi.

Lassa monti di morti, e di languenti
Douunque passa il vittorioso Duce,
E calcando infuriato hor'armi, hor genti
A la piazza reale al sin s'adduce:
Oue lo sforzo al sin de' più possenti
Da la rotta muraglia si riduce,
Cisato il marzial scroce assalio,
Che di sanguigna strage empì lo smalto:

Qual se Lupo tal'hor ne' larghi piani
Di solta selua vscito s'incammina
Oue tumulto di latranti cani
Si veggia incontro vscir con gran rouina:
Il pelo arriccia, e batte i denti immani,
Rigna sdegnato, e mentre s'auuicina
Alui la schierale voraci canne
Apre, dilata, e mostra suor le zanne.

I 3 Roui-

Rominos'ei s'auuenta in mezzo à tanta Gente, che da più parti iui s'aduna, E col tagliente acciar diuide, e schianta L'armi, e le membra senza posa alcuna; Nè da' colpi di lui nessun si vanta Fuggir, se morte gl'occhi non imbruna, Calca l'armata turba da più bande, Portando alto tumulto, e rumor grande.

Egli l'inuitta destra altero scote,
Con cui manda Rubeno estinto a terra,
Fesso tra cigli, e le rugose gote,
E l'alma suor de la prigion gli sserra;
Indi si volge, e nel voltar percote
Sardanapeo, che per la man l'afferra;
E'l fatrasitto riuersar nel piano
Vn Duce di Noruegia, vn Lituano.

Sarmante vecide il fero Goto, e feco Rinoseo l'empio Tartaro, e Grifone Capitan generofo, e restar cieco Fà di vita con quei Giano, e Stimone: Manda poscia Radasso al negro speco In compagnia d'Andronico, e Moscone, Ungari tutti, e d'animo ferace, Vaghi di guerra, e nemici di pace.

Ma cresce tanto il marzial tumulto
De la calca mortal, ch'è senza sine,
Ch'ei teme al sin da repentino insulto
Morto restar tra l'armi, e le rouine;
E già non era al fero Ircano occulto
D'on sì securo ardir l'ire intestine,
Perche da cento messaggieri inteso
Hauca com'esso era colà disceso.

E come doppo il sin di Fiesolano
Morto da lui, con disperato ardire,
A distruzion di sua Città la mano
Hauea drizzata, e in vn sospinte l'ire;
Perciò fatto ver lui di rabbia insano
Le strade ond'ei non possa più suggire
Incatena sdegnoso, e da ogni banda
Pon variaguati, oue i più forti manda.

Poi s'incamina ver la piazza, e vede Lui, che diuora il tutto, e'l tutto strugge, Quasi rabbiosa Tigre, ò in chiusa sede Di folta mandra aspro Leon, che rugge; Mira far da la morte illustri prede Con la sua destra, ode l'aer che mugge Del mesto pianto di color, che irati Tracan morendo gemiti, e latrati.

Vedutol poi da lungi alzare il ciglio,

E qual turbine alterno aprir le schiere,
Gridò, dunque sia ver, che da l'artiglio
Di questo ingordo Astor debb'io vedere
Doppo la morte de l'amato siglio
L'antica Reggia, e'l Regno mio cadere,
E che cinto di mura ardisca vn solo
Porsi à rischio pugnar con tanto stuolo.

E pur l'ardisce, e pur lo face, ed io; Eme'l veggio, e'l coporto à mio mal grado, E no'l so del suo ardir pagare il sio Traendolo sbranato al mortal guado; Sù, sù tutti concordi, o popol mio Seguite il corso, ond'io dritto me'n vado, Io me'n vado à stirpar l'orribil'angue, Che la nostra Città colma di sangue.

Che tarda Armonte à comparir, che tarda, Seco Mirti'la, il principal sostegno, Con gl'altri lor, pria che si spiani, ed arda Il nido amato, il nostro stabil Regno:
Sì detto in guisa, che suol far bombarda
Tocca dal fuoco al destinato segno,
Ver lui si mosse trapassando ardito
L'estinto, il forte, il timido, e'l ferito.

A la mostra del Rè seco si mosse
Il tumulto de' forti, e de' suggenti,
E parue che tremoto, ò tuono sosse,
O nembo scosso da suror di venti;
Sentì Rosmondo i ferri, e le percosse
Martellar tosto ne l'armi lucenti,
Rè gli teme però, nè se n'attrista.
Ma drizza ardito in quel l'orribil vista.

Drizza

Drizza lo sguardo a vn puto, e in giro mena La fera spada, e coglie in fronte Uberto, Che'l tentaua ferir dietro a la schiena, E'l manda in terra fino al mento aperto: Poscia immerge à Sinon di vena, in vena L'orribil ferro; e'l fa cader deserto, Taglia Gildippo, e'l Fiesolan Locusto Vn sotto al'anche, e l'altro a mezzo il busto

Intanto il Re quasi rabbiosa beluz
Alui s'auuenta, e sopral'elmo il coglie,
E così sieramente in quel s'inbelua,
Che sbalordito quasi il Sol li toglie:
Mira Rosmondo come in densa selua
Lucciole, e lampi, ma poi che ritoglie
Se stesso dal colpir del gran riuale
Con fera guisa il feritore assala.

Alza con ambe man la graue spada,
E l'elmo d'or fregiato gli martella,
Tal che conuien, che tramortito cada
Sì gl'introna la testa, e le ceruella:
Passail guerriero inuitto, e piú non bada
Portando ouunque và mortal procella,
Ver la porta s'indrizza, oue dispone
D'oscir pria che restar morto, o prigione.

Se gli attrauersa innanzi da più lati
Feroce intoppo di mortal farore,
Caualieri, caualli, armi, ed armati
Da fare al Dio de l'armi ombra, e terrore:
Ma restantutti vecisi, e disipati
Dal'ira sua, dal suo fatal rigore,
Strada larga si fà dietro, e dauanti
Con strage ogn'hor di canalieri, e fanti.

Qual saluatico tauro a cui d'intorno

Fatto sia per pigliarlo, o fosso, o muro,

E foltissimo stuol di gente intorno

Si veggia, ond'ei suggirnon è sicuro:

Inalza irato il formidabil corno, E suelle d'ogn'intoppo il cerchio duro, Generoso scompiglia ordini, e genti Pauentando gli abissi, e gli elementi.

Così'l guerrier douunque drizza il viso,
E la fulminea spada in cerchio spande,
Altre languente, altro restare veciso
Fadel tumulto stran del popol grande:
La tempesta de' colpi ognun deriso
Lista, e tal'hor auuien ch'in terra mande
Con merauiglia strana in vna botta
Quattro, o cinque guerrier di sella a vn'otta

Segue intanto il suo corso, e perche vede
Il Sol padre del di cader ne l'onde,
Giudicando che l'Oste a la sua sede
Già ritornato in le propinque sponde:
Nè soletto domar quel giorno crede
De l'auuersa Città, le genti immonde,
Nè di fortuna instabile si sida
Se ben quel giorno amico le su guida:

Sd i moti de la sorte, e quanto frale E la selicità de l'huomo in terra, Perciò prudente qual volante strale Cerca d'oscir da la rinchiusa terra: E veloce così come haues ale S'inuola intatto da la mortal guerra, E con danno comun de circostanti Esce dal chiuso per sentieri erranti.

Lusinghiera de' sonni l'ombra intanto
Di tenebre copria la terra, e'l cielo,
E per l'estint o Sol funebre manto
Preso bauea'l mondo, auuolto in tetro velo:
L'erbetta, e'l sior di rugiadoso pianto
Surgeano auuolti conuertito in gelo,
Quando l'inuitto Eroc senz'altro inciampo
Da la Cittade vscito arriuò in campo.

## Fine del Canto Duodecimo.



#### CANTO DECIMOTERZO.



I A furiera del dí cinta di rose

Con rugiadoso piè surgea l'Aurora,

E seco accinti
a le diurne
cose

Gli animali, e con lor gli augelli, el'Ora: E tremolanti per le piagge erbose Spirauan con tenor Zesiro, e Flora, Mormoraua il ruscel con pure linse Inuitando a cantar Pastori, e Ninse.

Ma il fero Ircan, che trauagliato, e stanco
Dianzi risorto hauea mal chiuso lume
Dal colpo cui lo se pallido, e bianco
Cader, premea con grandolor le piume;
Poi che'l giorno mirò di real manto
Si cinse il corpo, e surse al primo lume,
E per dar sine al trauagliato petto
Richiamò il gran Consiglio al suo cospetto.

Quì l'orgoglioso Armonte venne, e'l volto
Mostraua d'ira acceso, e di surore
Per essergli l'fratel di vita tolto
Per man di quel cui porta odio, e rancore e
Da quel che dianzi sottosopra volto
Hauea la Regia sua con gran terrore,
E illeso vscito con la destra inuitta
Lasandola consusa, e derelitta.

Vien Mirtilla, e Durippe, vien Calcante Fratel d'Ircan, vien seco Sauro, e Gilo, Samaur, Giliberto, Argo, e Sarmante, Nigeo tra' Mori nato in riua al Nilo: Viéui Erasmo, Adrogeo, Silurro, e Arbate A lui congiunto, e Ziliante, e Pilo, Tutti Principi illustri, e gran guerrieri Iui condotti da lontan sentieri.

Venian lieti d'hauer dianzi represso
Del nemico Roman l'audace orgoglio,
Se no se in quanto hauean di pianto impresso
Per Fiesolan l'aspetto di cordoglio:
E di vergogna vn testimone espresso
Tenean ne gli occhi scritto in bianco foglio,
Per cagion del guerrier, che scorsa, e vinta
Hauea la terra, e tanta gente estinta.

Posti

Posti a seder di grado in grado i primi
Secondo gl'vsi lor ne' seggi aurati
S'assiser poscia i mediocri, e gl'imi
Di mano in manne' lor presissi lati:
S'inalzar presso al Règli due sub imi
Seggi v' seder soleano i sigli amati,
Mientr'egli eretto in maestà reale
Giudicando, premiaua il bene, e'l male.

L'vn d'essi occupa doppo il padre Armonte, E l'altro vacuo rimaner si mira, Ne ardisce in esso il Rè drizzar la fronte, Ma dal centro del cor geme, e sospira: E rimbembrando in vn l'offese, e l'onte Fattegli da Rosmondo, auuampa d'ira, Pensoso vn pezzo stà, poscia in tai note Prorompe, e sparge d'ampio humor le gote.

Prudentissimi Eroi questo è quel Trono
In cui meco pur'hier seder solea
Quel che per figlio già mi diede in dono
Il Ciel, ch'hor m'hà inuolato sorte rea:
Questi era il germe in arme così buono,
Che tanto il desir vostro in pregio hauea,
Questi hor la man del traditor Latino
N'hà tolto, e tratto a l'oltimo destino.

Sapete quanti danni, e quanti oltraggi
Fin'hoggi hà fatti a noi quest'empio mostro,
E di vittorie onusto, e di vantaggi
Porta mal grado altrui curuato il rostro;
Deb riuolgete in lui sdegnati i raggi
In lui, che in comun danno s'è dimostro
Quasi affamato Lupo incontro al gregge
Troncando al desir nostro ordine, e legge.

Sela forza non puo poßa l'inganno
Far l'iniquo riual fuggir dal mondo
Ceda l'honore in questo, e regio scanno
Tenga la fraude in dar morte a Rosmondo:
Stirpato questo germe, oltraggio, e danno
Non hauren più che ne conduca al fondo,
Com'egli morto sia non ha'l Romano
Forza da porre al nostro Impero mano,

Per lui le terre intorno arse, e distrutti
Ghiacian tra l'erbe, e desolati i campi,
Per lui le liete sonti, e' riui asciutti
Fur di questa Città senz'altri inciampi:
Egli è, che a tal miseria n'hà ridutti,
Che sperar non ci val ripari, o scampi,
Se non s'estingue quel uano, e sallace,
El contrastar co'l Roman campo audace.

Questo e'l consiglio mio s'altro migliore Parere ha di saluar la nostra Reggia Preponga, e sueli il pensier del suo core, E quanto in prò di lei trattar si deggia: Tacque ciò detto, e di viril feruore Ingombrò il sen de l'adunata greggia, Surse poscia inuitato il vecchio Ismeno, E così fatto suon trasse dal seno.

Potente Rê se si concede al mio
Canuto senno il suo parer proporre,
Ame par, se a te par che'l fato rio
Congiurato ver noi cerchiam comporre:
E questo sia qual'hor poste in oblio
L'antiche offese, tential sin disporre
Il nemico a la pace, e seco vnito
Goda de l'Arno, e del Mugnone il lito.

Altro scampo non sò, che possa darne La bramata salute, in questo solo Fissa bò la speme mia, questo saluarne Può dal suror de l'inimico stuolo; Chi sà strada più facile mostrarne Da sottrar tutti dal presente duolo, Lo dica pur, ch'io sol m'appiglio a questo Giudicando appolui fallace il resto.

Son già due lustri, è più che a' nostri danni S'accinse il sier Latin con cruda guerra, E la gara, e'l suror battendo i vanni N'hà indoiti a tal che non ci resta terra: Langue l'ampia magion colma d'assani Per tant'inuitti Eroi spinti sotterra, Rouinate le ville, arse, e combuse Le chiare pompe, e le mura retuste.

2.8

Poco é quel che n'auanza hoggi, e quel poco Mal goduto è da noi: fol de' nemici, E l'ampia libertà, la gioia, e'l gioco Oue nostro mal grado stan felici: L'ombre, i pregiati frutti, i fonti, e'l loco, E d'essi, e noi qui miseri, mendici Prigionieri passiam l'hore diurne Con parco cibo in parti orbe, e notturne.

Ahi che se'l guerreggiar non hà qui sine, E l'ostinazion non si disperde, Ch'entro a le menti garrule, e intestine S'annida, ci vedrem ridotti al verde; E tra gl'incendi, e le mortal roune Là doue la pietà fugge, e si perde, In breue caderemo, so v'assicuro Sotto il gran pondo de l'amato muro.

Dunque il mio buon parer sia che si chieggia
Pace al Roman per messaggier prudente,
Con patto, che qual su sempre tua Reggia,
Tal si conserui, e'l Regno, ela tua gente;
E che sol per tributo à Roma deggia
Ogn'anno vna corona d'or lucente,
Con tal condizion che poi ne renda
Quanto n'hà tolto, e'l suo si goda, e prenda.

E quando esso d tai patti star non voglia
Che dissicil sarà l'ottener tanto,
Hauendo intorno a l'assediata soglia;
Spes'oro, e gente, e sangue sparso, e pianto;
Propongli vn'altro satto, ond'esso toglia
Qual più gl'aggrada, e questo sia che'l vato
Doni ad vn sol de' suoi guerrieri eletti,
Che contro vn sol de' tuoi la pugna accetti.

Con questa condizion, che in essi posta
Fia la salute di tutta la lite,
Che accesa è dentro a' petti, e tanto costa
Quanto costan de gli huomini le vite;
E dichiarato sia ne la proposta
L'esposte leggi a' giuramenti vnite,
Si come d'osseruar la data fede
E mantener la promessa mercede.

Armonte e tal, tal'e Mirtilla, e tali
Son gl'altri nostri, che qual solo eleggi,
E in quel riponga il tutto, i nostri mali
Potrem sanar, saluando i Regal seggi:
Hor se'l furordi chi di guerra i strali
Auuenta, non reprimi, e non correggi,
Veggio, ahi lo cess'il ciel, la patria, e'l regno
D'ostil sierezza vn miserabil segno.

Tacque, e con toruo, e minaccioso sguardo
Agitato dal duol proruppe Armonte,
Io la pace ricuso, e sol riguardo
Intento à vendicar gl'oltraggi, e l'onte;
A la vendetta mai non saró tardo,
E pronte haurò le man, gl'occhi, e la fronte,
E prima mille morti, e mille affanni
Soffrirò ch' vnqua vn tal desir condanni.

Ben'à grado mi sia quando si metta
In me, che son l'osseso, il comun carco,
Ch'hor ne proponi, onde mortal vendetta
Faccia la destra mia del graue incarco:
Ma in altra guisa mai non si commetta
La dura impresa, oue fortuna l'arco
Possa ver noi scoccar, che à chi non preme
Il pondo, sotto à lui languisce, e geme.

Parue Mirtilla a l'hor dal fuoco tratto
Ferro bollente, sì gl'offese il core
L'orgoglioso parlare, il modo, e l'atto
Di quel che par che sia contro al suo honore:
E disse, e me nel rischio, e nel riscatto
Douere alletta, e in vn sospinge Amore,
Amor del ben comun, che hò core, e spene
Da porre à rischio anch'io pe'l comun bene.

E le forze, il saper, l'alma, e la vita
Spenderò per saluar la libertade,
E questo serro (e l'aurea spada addita)
A par di ciascun'altro punge, e rade:
Sarómai sempre ad ogni rischio ardita
D'ogn'hora, d'ogni tempo, e d'ogni etade,
E prima volgerà contrario il corso
Il Sol, che à sì pia voglia io ponga il morso.
Dunque

Dunque per ben comune anch'io consorte
Pretendo essere esposta al dubbio risco,
Ponendo il viuer mio per l'altrui morte
In lance à prò di tutti audace ardisco:
Soggiunse il Rè sia giudice la sorte
Del gran disegno, ch'io non abborrisco,
Anzi l'approuo, e sondo in la virtute
D'ambidue voi l'vniuersal salute.

Ciò si conchiuse, e'l parer di costui
Da ciascun s'accetto pe'l più persetto,
E terminando il consultor, sù lui
Dal souran Rege per messaggio eletto:
Intanto il sier Zambardo hauca da sui
Romiti spechi il rouinoso effetto
Mirato à pieno in vn vittorioso,
Ed in vn turbolente, e sanguinoso.

Ne la mortal voragine sommersi
Vidde tanti guerrieri, e vidde poi
Da Rosmondo restar di membra aspersi
I seggi amati, e morti tanti eroi:
E i palazzi sembrar di sangue immersi,
E'l Sol mesto spuntar da' Regni eoi,
Propose sar di ciò crudel vendetta
Prima che ad altro sar punto si metta.

Inteso hauea che doppo il mesto giorno,
Che a la Real Città si diè l'assalto,
Fatto Armeno il gran Duce hauea ritorno
A la sua armata, e spinto al mare in alto;
E che'l gran Capitan lo manda intorno
Per nuona gente trar nel graue appalto,
E vettouaglia, e munizion raccorre
Per poscia il giogo al sier nemico porre.

E la mancanza del perduto stuolo,
Che dianzi traboccó nel cauo speco,
Restaurar col portar rouina, e duolo
Al Fiesolano, e al collegato seco:
Pensò questi pe'l mar cacciare à volo
Dispersi i legni, e vacillante, e cieco,
Il General tra le marine sponde
Con l'altra gente traboccar ne l'onde.

A quest'effetto dal prosondo Auerno
Richiamò la falange vitrice, e negra,
Che auanti à lui dal tenebroso Inserno
A comparire a l'opra non su pegra:
Con cento immondi aspetti il mostro inserno
Apparue tra la torma orrida, & egra.
Ubbidiente al formidabil grido,
Che risonar sà d'Acheronte il lido.

Da sì brutto drappel di circostanti
Circondato Zambardo drizzò i lumi,
Scegliendo quei che van per l'aria erranti
Mouendo le tempeste, ergendo i fiumi;
Si disse, ò voi che i nembi al ciei volanti
Scotendo fabbricate infernal numi,
E l'orribil tempesta, e le procelle
Formando alzate il mar sino a le stelle.

Ite, à voi tocca vn tanto vfizio, doue
Dispiega Armen le baldanzose vele,
Suegliando contro lui l'infernal proue,
Ond'ei caggia nel centro al mar crudele;
Nè dal furor di voi scampo ritroue
Alcun di lui seguace, anzi là ne le
Fauci de l'Ocean vasto, e prosondo
Resti sommerso co' suoi legni al fondo.

Non lasci integra l'ira il furor vostro, Eccelsa antenna, e timon duro, e graue, Nè canapo, nè vela, ancora, o rostro, Nè Galeon, nè Saettia, nè Naue; Ma il tutto diuorando il marin mostro Immerga giù trà l'arenose caue, Giaccia per l'onde fracassato, e morto Il nauigante altier con legno absorto,

Non si tosto diè sine a' suoi sermoni L'empio sabbricator d'insidie, e mali, Che spargendo pe'l ciel baleni, e tuoni Stridendo si partir l'alme insernali; E verso il mar con rimbombanti suoni D'Euri precipitosi, e venti Australi, Drizzar battendo spauentosi i vanni Fabbricatori in vn di morti, e danni. Hauea l'inuitto Armen drizzato il corfo
Ver l'Affricane sponde a tor da loro,
Da lor, ch'in bocca hauean di Roma il morfo
Vettouaglia campal, gente, e tesoro:
E per portare al pio Latin soccorso
Damille ampie Città largo ristoro
Trar d'armigera turba, e prola in breue
Rel gran campo Roman per sentier lieue.

Radea già lieto con l'eccelse antenne

Di Fessa antica l'arenoso lito,

Quando di verso il mare a sorger venne

Mosso da l'onde vn turbine infinito;

Turbine tal che com'hauesser penne

Sbaraglio i legni, e restar se smarrito

D'improuiso il Nocchier, le turbe, e'l Duce,

Che l'Armata fedel guida, e conduce.

Trasporta il vento infuriato in grembo
De l'alto mare in vn momento i legni,
E in preda al fero, e minaccioso nembo
Gl'immerge, e sottopone a vasti sdegni;
Nè gioua per schiuar l'orrido lembo
Del furioso mar, l'arte, o l'ingegno,
Nè l'Ancore piantar, nè l'Artimone
Volger, che'l tutto il vento in rotta pone.

Caccia il turbo crudel pe' larghi campi
Ver le mete d'Alcide i curui Abeti,
Ed a forza di fulgori, e di lampi
Fa del mostro infernale i pensier lieti:
Passa le Gade, e schiua i feri inciampi
D'Ercol, nè può schiuar le tese reti,
Fuor dello stretto escon nel vasto seno
Del vorace Ocean, che'l mondo ha in seno.

Soffia l'impetuoso orribil verno
Veloce dietro a le volubil naui,
E seco irato il tuono, e'l lampo alterno
Spauenta, vrta, e rouina i legni graui:
Perde il saggio Nocchier senno, e gouerno
Così auuien che'l timore il sen gl'aggraui,
Perde la terra tutta, e non gli appare
Auanti a gl'occhi altro che cielo, e mare.

Fremon gl'Austri nembosi, e di rouine Orribilmente, e di monti, e cauerne Ingombrano il gran mar, che senza sine De l'Ocean tra l'orbe parti interne; Le sonore tempeste, e l'intestine Gare de venti, e le percosse alterne Fan l'asse inteste de sbattuti alberghi Gemer, diuincolando i petti, e' terghi.

S'apron centri, e voragini profonde
Per l'ampio letto del marin'orgoglio,
Tal che ognun può mirar quanto s'asconde
Ne l'imo fondo, o cieca sirta, o soglio:
Tornan l'onde nel ciel, ne l'onde l'onde,
E s'apre in esse ogni riposto scoglio,
Tal hor'ampie pianure, e bassi calli
Fa il mar sdegnato, hor vasti moti hor valli

Et ò scenda a l'ingiuso, o poggial cielo
L'onda sugace, il vento, e la procella,
Porta sempre agitando il legno anelo
A palpare hor l'arena, & hor la stella:
Corre per l'ossa a' nauiganti il gelo,
Che'l core a un tempo, e'l petto gli slagella,
E in mille guise gli s'oppon dauante
L'orribil Parca, in uista minacciante.

E ben'hauria con le procelle auuerse
Di quei uittoria hauuto l'empio stuolo,
E tra l'ampie uoragini sommerse
Le naui auuerse oltre a l'Artico Polo:
Indi uerso l'Antartico disperse
Parti n'haurebbe, ò in più remoto suolo,
Che tal era il pensier del Ré di Dite
Frangere i legni, e a l'huom troncar le uite.

Ma la Bontà infinita, che non uolse
Permetter tanto al maladetto nume,
Fè che la stanca Armata al uolo sciolse
Per l'inospito mar le ratte piume:
E che lungi dal mondo un mondo accolse
Nouellamente apparso al nostro lume,
Mondo nouel, ch'hoggi gouerna, e uarca
Ne' Regni suoi l'occidental monarca.

Fuor

Fuor di questo Emissero opposto a noi
Giace vn'altro Emissero, in cui si troua
Vario Sol, uarie Stelle, e uari Eoi,
Nuoue terre, Cittadi, e gente nuoua:
Questo primier da' Fiorentini Eroi
Scoperto su con memorabil proua,
Poscia n'hebbe Ferrante il Duce Ibero.
Merce del gran Colombo, il certo, e'luero.

In queste remotissime contrade

Giunsero i Legni, e per diuersi liti

Sceser l'afstitte genti, e uarie strade

Calcar, lassando quei rotti, e sdrucitis

Là doue il resto di lor stanca etade

Viser tra quei deserti orbi se smarriti,

Che uacui ritrouar d'habitatori,

Ene suro habitanti, e posessori.

Forse per questi, babbia'l uero il suo loco
D'humana prole a l'hor s'empì quel mondo,
Per la cui rinascente a poco, a poco
Ne diuenne fruttisero, e giocondo:
Cessato poscia il tempestoso gioco
Se ne tornò l'empio drappello al fondo
Del tenebroso Abisso, oue d'Auerno
Si stilla a l'onde, e stillerà in eterno.

Hauea Cesare intanto accolto insieme

Le turbe, e seco era tornato in campo,

Là doue mesto ognun languisce, e geme

Per quei che non trouar tra muri scampo.

Rosmondo sol non cangia cor, ne teme

De l'empia sorte il minaccioso inciampo,

Stupisce ben de l'inghiottita turba

Dal chiuso inganno ch'ogni cor perturba.

Ma quei che han cura de' celesti moti
Sommi Pastori, Aruspici, e Indouini,
Temon che opere sien di spirti ignoti
Le merauigliein prò de' Cittadini:
E ch'entro a la magion numi deuoti
Sien ch'habbino in custodia i suoi confini,
E che con strana operazion celati
Sien da uoler d'insuperabil satisme

Onde per deviare al comun danno
Corron concordi al souran Duce auante,
Ein disparte con quel trattando vanno
De gran prodigi ond'è la turba errante;
E che per dar quiete a tant'affauno
Fia ben d'oprar le cerimonie sante,
E con vittime, offerte, e sacrifici
Tentar di farsi i Dei celesti amici.

E'l minacciante ciel, che quasi irato
Verlor si mostra con mortal terrore
Rendere a prò comun pago, e placato
Verlui volgendo humile il senso, e'l core;
Gradi Cesare i detti, e del senato
De' Sacerdoti accolse il coro, e suore
De' padiglion se'l'ordinanza, e poi
Dal chiuso vscì, cinto da' sacri Eroi.

Ed egli ancor tra l'honorate teste
Deposte l'armi, e'l riuerito scetro,
Si cinse il tergo di dorata veste
Tempestata di porpora, e d'eletro:
Furon le genti a seguitarlo preste
Circondandolo armate auanti, e dietro,
E'l coro al suon de militar metalli
Canta, e col canto sa sonar le valli.

Eretto é poi l'Altar doue splendente Sorge la siamma luminosa, e chiara, Il Sol quel dí da la magion lucente Splendea con luce rutilante, e rara; Quando dal colle opposto a l'Oriente Parti la turba circondando l'Ara Tre volte, e poscia la Città spargendo D'incenso, e mirra, gli olocausti ardendo.

Cento vittime fur, cento olocausti

Da'ministri trattate, e poste in vso,

E tutte al suon di vari carmi, e fausti

Fur dal suoco converse a l'antico vso:

E veduti i piaceuoli, e gl'infausti

Segni, e purgate l'alme in vn confuso

Giro si dilatar le turbe, e intanto

Il Capitan segui, l'vsizio samo,

Compiti

Compito il sacrifizo drizzò i lumi
Cesare al ciel con sì satta querela,
Dicendo, ò voi qual siate eterni numi,
Che hauete in sorte la Città intutela:
Deh cangiate pensier, vezzo, e costumi
Per la somma bontà che in voi si cela,
E tutelari omai del nostro campo
Vscite, onde da voi non habbia scampo.

Questi pregbi di noi, queste odorate
Vittime hor qui construtte, a cui m'inchino,
Plachin l'ire di voi, se può l'irate
Woglie nel ciel capir nume divino;
Tacque, e fur le gran feste al sin recate
Tornando le pie genti al lor cammino,
Chi sotto a padiglion, chi sotto l'ombra
Di verde pianta, che l'erbetta ingombra.

Tornaro i Sacerdoti a' lor foggiorni,
E'l Capitan tra le falangi armate,
Oue per vendicar gl'oltraggi, e scorni
De le turbe sepolte, e mal trattate:
Fe diuulgar che al fin di cinque giorni
Doppo le tante in van perse giornate,
Uuol con ogni suo sforzo a l'ampia mole
Dar nuouo assalto al rinascente sole.

In questo mezzo i diligenti mastri
Adopra in acconciar torre, e pareti,
E i rotti carri, e' conquassati rastri
Rintegra, e' corni suelti a gl'Arieti:
Poi marmi illustri, e candidi alabastri
Fa condur da paesi ermi, e secreti,
Che vuol per stabilire il suo disegno
Fondar ne l'Arno ampia Cittade, e Regno

Vuol col parer comun nuoua Cittade

A Fiesole formar dauanti a gl'occhi,
Che di grandezza onusta, e maestade
Sopra d'ogn'altra a lei la palma tocchi:
E col desio de la nascente etade
Pieghi Fiesole poi gl'humil ginocchi,
Sottomettendo il pertinace tergo
A la sua pompa, al suo pregiato albergo.

Vien dal Tebro a tal fin gente, e tesoro, E mastri in copia, e supremi architetti Per dare a la magion vital ristoro, E sondar pe'l vincente i nuoui tetti: Corre l'industre turba al suon de l'Oro Tutta intenta a sondar palazzi eletti, Ferue a l'opra ogni mente, ogni pensiero A sabbricar l'illustre magistero.

Gioifce l'Arno, e tra l'amiche riue
Fa col canto alternar Cigni, e Sirene,
E le lodi volar canore, e diue
De la nuoua Città, che a forger viene:
Restan di pietre le montagne priue,
E ne surgon le valli onuste, e piene,
Si veggion mille ogn'hor pe' torti calli
Sotto a' carri anelàr tauri, e caualli.

Gemon percosse da taglienti ferri
Le folte selue sotto i bracci vniti,
E tratti ad vso poi frassini, e cerri
Di traui, e d'asse son condotti a' liti:
Oue convien che'l grave pondo atterri
Il Bue traendo gemiti, e muggiti,
E di sudore asperso il fianco, e'l dorso
Ghiaccia spesso anelante a mezzo il corso.

S'odon mille sonar mazze, e martelli
Percotendo le selci, e' ferri duri,
E mille Etne voraci, e Mongibelli
Sembran soppresi dal rimbombo i muri:
Si sueglion da più parti ecchi nouelli,
E forman doppi colpi a gl'antri oscuri,
Corron per opra de gl'industri sabri
In siumi i ferri liquesatti, e scabri.

L'arti copiose, e' magisteri egregi
A gara ogn'hor con baldanzosa voglia
Fan porti, e palchi variati, e fregi
Hor di finestra, hor di sublime soglia:
S'ergon sin suso al ciel palazzi regi
In cui la maestà surge, e germoglia,
E per scherno de secoli, e de lustri
Fann ogni sforzo gli scultori industri.

LAT

66

L'Architetto prudente ordina, e segna
Priane le carte, hor archi, hor mausolei,
Poscia in opra si fragile si sdegna
Mirar l'habitazion di semidei:
Chiama il mastro, a cui tosto l'opra insegna,
Ene porta esso poi palme, e trosei,
S'erge, mercè di lui, l'eccelsa mole
Con bel disegno oltre al consin del Sole.

Altro sceglie di marmo il più pregiato
Per fabbricarne al Principe la Reggia,
Altro affina'l diamante effigiato,
Oue à mensaco' suoi posar si deggia;
Quel di cedro compone, ò più pregiato
Ebano, e bosso l'indorata seggia,
Questi di seta, e bisso il ricco letto
Forma, ou'ei posa poi le guance, e'l petto.

Le preziose pietre alcun scegliendo

Ne và per far l'vniuersal Tribuna,

Oue il Zassiro, oue il piropo ardendo

Discaccian l'ombra che la terra imbruna:

Quel dal monte vicin tenta serpendo

L'acque viue condurre, oue s'aduna

A soggiornar l'habitator nouello,

E ne fa sonte entro al pregiato ostello.

Mille Dedali son, mille architetti

A disegnar la singolar magione,
S'ergono a garai ricchi muri, e' tetti
Per mille, e mille man sopra il sabbione:
E son tra tutti gl'altri i più persetti
Quelli, v' denno habitar Scettri, e Corone,
E quei che a i saggi, e riueriti numi
S'ergono Duci ogn'hor d'eterni lumi.

Nè fol bastan tant'opre al fouran Duce,
Che da' ministri a varie cose esperti,
In secreta spelonca oue non luce
Raggio di Sol, tra luoghi più deserti:
Fa cauare ampia mina, e la conduce
Ver la Città nemica, e per coperti
Antri trapassa, in guisatal, che poco
Manca omai spazio ad occupar quelloco.

Per questa vuol, quando per altra strada
Ir non si possa a conculcar la terra,
Entro varcar con prousda masnada
A portare al nemico estrema guerra
E che sin sotto la gran piazza vada
La grotta a terminar s'egli non erra,
V' da puntelli sostenuto il suolo
Fia che ad vn cenno poi si leui a volo,

Questa con ordin retto, e con misure
Di Geometra accorto erta, e libratà
Con caratteri giusti, e con sigure
In picciol tempo su fatta, e cauata:
Sopra cui d'asse inteste, e traui dure
Mirabil volta surse fabricata
Di mano in man tra' juoi recessi, e poi
La chiuse inaspettando i tempi suoi.

Al rimbombo comun di cotant'opre Sopra le mura il sier nemico eretto, Stupito resta, che da lungi scopre Surger tra l'onde l'improuiso tetto: È la Città, che omai nasconde, e copre Del sluvid' Arno l'arenoso letto Meranigliosamente sorger vede Ratta così, che a pena a gl'occhi il crede;

Teme viè più, quanto più fisso mira L'opere industri rinnouarsi altere. E drizzar verso lui gl'occhi, e la mira Dale non dome mai feroci schiere: Per suggir d'esse anch'ei l'impeto, e l'ira Rintegra i muri rotti, e le frontiere, Ma non rintegra il timorosò assetto (petto. Nel freddo giel che ogn'hor gl agghiaccia il

Richiama al'opre i mastri diligenti,
E'l vulgo afflitto de la turba imbelle,
Che al comun fatto, oltre a l'osato intenti
Corrono a risanar le rotte celle:
Fremono al suon gli abissi, e gli elementi
De le genti fedel, de le rubelle,
'D'ambole parti armata la paura
S'arma di nuoni ferri, e nuone mura.

Ma con velo stellato l'ombra intanto Uscia di doue il Sole vsci primiero, E'l diurno splendor col negro manto Scacciaua ratto verso il Regno Ibero:

30, 11. 1 11. 18 11. 11.

si taning the six

(adea da l'ombre il rugiadoso pianto Imperiando de' prati il tergo altero, Uscian col sonno i sogni, e la quiete Taciturni a tuffar le cure in Lete.

The heart is the second of the second

Marine & Company of the Company

# Fine del Canto Decimo Terzo.





### CANTO DECIMO QVARTO.



FERZANDO Eto, e Piroo cinto di raggi,

Vscia già il Sol da l'Oriente fuora, E portando a' mor

tali Aprıli, U Maggı

Furaua il pregio a la nascente Aurora;
Gl'erano in vece di scudieri, e paggi
L'Aure d'intorno, il Mattin, l'Alba, e l'Ora,
Quando a pari col Sol da la Cittade
Ismeno vscì per disusate strade.

Se'n vien mandato a le Latine tende
Costui dal Rè per impetrar la pace,
O se ciò sar non può, cercar l'emende
Del comun mal poi col duello audace;
Poscia che nullo il passo gli contende,
Varca oue il Capitan s'asconde, e tace,
Quello inchinando riuerente, e poi;
Intal sermon prorompe i detti suoi.

Inuittissimo Eroe; pregiato Duce,

A cui prostrato il mondo hoggi s'inchina,

E fin douunque il Sol porta la luce

Spande la fama tua chiara, e divina:

E'lnome che tant'alto si conduce

Con le sublimi stelle ancor consina,

Che se lecito susse ad huom mortale,

Più suso alzarsi, ini ergerebbe l'ale.

Onde il mio Rèben conoscendo quanto
Supera il valor tuo l'altrui valore,
Da lunga proua illuminato a tanto
Lume, ti dà tra tutti il primo honore:
E desia discacciata l'ira, e'l pianto
Teco legarsi in vnion d'amore,
E doppo tanta strage, e tante prede
Macchinate tra voi, pace ti chiede.

Pace vuol', ma con patto, e condizione,
Che a la sua libertà non ponga mano,
Ma qual' sù sempre sia, sol d'assezione
Uuol collegarsi col popol Romano:
E in segno del suo assetto sel dispone
D'vna corona d'oro essergli humano
Ogn'anno, e viuer seco in puro zelo
Per sin che altro di lui disponga il cielo.

Onde

Onde se chiaro sei si come hai sama,

E come il chiaro aspetto in te l sa noto,

Ricusar non douresti quel che brama

Il mio buon Rè, ch a tè s'offrisce in voto:

Perche col chieder pace ordisce, e trama

Vita al suo stato, e a questo a té deuoto,

E per vtil comun reprime in seno

L'ira concetta, e'l marzial veneno.

Deh piaccia al ciel, che nel tuo cor germogli Quel che nel cor di lui nacque pur dianzi, E che dep sti i conceputi orgogli Guida la pace sia de' vostri auanzi: Onde ognun possa ne' suoi regi sogli La concordia mirar, che ogn'hor si stanzi, E doppo tanti danni, e tanti lutti Godiate vn di de la quiete i frutti.

Son già dieci anni, e più che'l rio destino Ne indusse, abi lassi, a cominciar le liti, Che per la morte del Roman Fiorino Ucciso qui da' Fiesolani ard:ti, Posti nel variabile cammo Di sortuna, e di morte ermi, e siniti, Sian senz'vtile alcun con grauc danno Omai condotti al terzodecimo anno.

Ecento volte, e più di sangue tinto
Sceso è'l Mugnon rapidamente a l'Arno,
El'vno, e l'altro, hor vincitore, hor vinto
Speso ha la vita, e la possanza indarno:
Hor per cagion de l'egro, e de l'estinto
In ciò pensando mi dilanio, e scarno,
Che mille, e mille samosi guerrieri
Han quì deposte l'armi, e' pregi alteri.

Nètù vantar ti puoi, nè esso ancora
Hauer tra tanta strage, e tante offese
Vtile alcun mercato, e integra vn'hora
Riposo hauto in così duhbie imprese;
Nè mirat'vnqua vn di surger l'aurora,
Nè l'ampie stelle con le luci illese:
Ma coime ogn'hor di marzial surore
Han sempre visto il matutino albore.

Forse dir mi potrai se da quí indietro
Uinto non hò, ben'hor di vincer spero,
Perche fortuna il variabil metro
Propizio hor mi dimostra, e men seuero:
E dal benigno ciel vittoria impetro
Per decreto infallibile, e sincero,
Questo non sò che per vantaggio alcuno
Lo possa dir, nè per segno opportuno.

Benchiamar può propizio il cielo, e'l fato
Il saggio Rè di Fiesole, che sempre,
O sia tra muri, ò in largo campo armato
Tese ha in sauor di lui l'osate tempre:
Ed hor con venti, hor con procelle ha dato
Adito tal, che'l tuo rigor distempre,
Ma che più rammentar segni, e portenti
Se per lui pugna il cielo, e gli elementi.

Mira la terra che nemica inghiotte

Ne le viscere sue con sera guisa,

Del campo tuo le numerose frotte

Rendendosi a tal sin leue, e divisa:

Quanta l'altrieri entro a l'orribil notte

Turba ingoiò, quanta trasitta, e incisa

Gente restò di tuo? lo dica il Sole,

Che lassò per pietà la terrea mole.

Questi son segni pur che'l ciel fatale
Fiesole fa del ferro insidioso,
E inuiolabil poi nel suo natale
L'instituí d'ogni suo ben zeloso:
Onde per ogni secolo immortale
Se'n gisse cinta d'immortal riposo,
E come i fondamenti hebbe primieri
Nel Tosco sen, tal'esser sempre speri.

Vuoi forse contrastar col ciel, che tiene
Particolar di lei zelosa cura,
E volger l'armi, e le forze terrene
Contro il sommo Fattor de la natura:
Sprezzando tante ineuitabil pene
Tese a color, cui l'arroganza indura,
Che osar ciechi, e insensati alzar la mano
Ver lui, ch'ogn'altro ardir sa vile, e vano.

Roma

Roma e figlia di Fiefole, e qual figlia
Deue honorarla, e riuerirla come
Madre si suol da prouida famiglia,
Dandole de l'Esperia impero, e nome:
E quasi Sol, che nel mattin s'ingiglia
Cingerle d'or le gloriose chiome,
E qual benigna, & amorosa madre
Guardarla ogn'hor da le nemiche squadre.

Tanto far si deuria da voi che in pregio
Roma tenete, e'l suo famoso giro,
A la madre di lei dar vanto, e pregio
Con santo ardor d'vniuersal desiro;
Ma poi che per contrario onta, e dispregio
Dilei bramate l'vltimo sospiro,
Doppo tante fortune, e tanti mali
Troncate a l'ire omai peruerse l'ali.

Nè cercate tra i sdegni, e tra gl'inganni Di sortuna arrischiar più i vostro stato, Ma da l'insidie sue, da' graui danni Fuggir, tramando vn fin licto, e beato: E le lunghe fatiche, e'lunghi affanni Schiuando, entrar sotto piaccuol fato, Che ben felice è quel che frena, e regge Gli humani affetti, e'l suo desir corregge.

Quì di risposta desioso Ismeno
Chinò le luci, e si tirò da parte,
Hauendo al suo sermon pria posto il freno
Con somma grazia, e con mirabil'arte;
Cesare il viso sè chiaro, e sereno
Incui refulse vn generoso Marte,
Poi col consenso de' suoi saggi Eroi
Per sè rispose, e pei seguaci suoi.

Prudente meßaggier la tua proposta'
Degna saria d'ottener quanto chiede,
Ma troppo a Roma, e troppo al campo costa
Da la tua lingua la chiesta mercede;
Non douea't tuo signor tenere ascosta
La domanda entro al sen, che ottener crede,
Tanti, e tant'anni con rouina, e strazio
Di tanti, di cui morte ha'l desir sazio.

Ben sareivil, ben di giudizio scemo
Se doppo tanti danni, e tanti insulti,
Per picciol dono di miseria estremo
Cambiase i bei pensier ch'hò in petto adulti
E la vittoria, a cui bramoso premo
Aborisse schiuando ire, e tumulti,
E le tante satiche, e' lunghi guai
Donasse, per vn venni, e in vn pugnai.

Torna dunque al tuo Duce, e falli chiaro
Il mio pensier conforme al campo tutto,
Dicendo che se tanti in van pugnaro
Due lusri, e più senza trarne alcun frutto:
Ch'altri due lustri guerreggiar gl'è caro,
Ne temon morte, ne pauenton lutto,
E sin che a terra i Fiesolani alberghi
Non veggion, mai uolgeran loro i terghi.

E s'ei si vanta che'l fatal destino
Inuiolabil fatto habbi il suo seggio.
Roma si vanta che'l mondan domino
Le siù dal fato conceduto in preggio.
E du che primo autor ne sú Quirino
Sempre ha volto a le stelle il trono reggio.
E se siglia è di Fiesole, tal'hora
Auuien che eccelsa madre il siglio adora.

Quì deluso il messaggio al sin rimase,
'Del carco suo, del suo primier disegno,
Ma il secondo ottener si persuase
Meno arrogante, e del premier più degno:
E sè che'l Duce contento rimase
Di sidar sopra un sol tutto il suo regno,
E l'importante incarco a portar diede
Al gran Rosmondo, in cui più spera, e crede

Torna in parte contento il nunzio sido,
E in parte oltre a l'usato timoroso,
Che uede col pensier l'amato nido
Vacillar dentro al sen del fato ascoso:
Giunto in Fiesole, Armonte in alto grido
Se gli sa incontro, e con uiso orgoglioso,
L'interrogò con sì superbo carme
Che ne riporti Ismen la pace, o l'arme.

K 2 L'ar-

L'arme riporto à voi, la pace vile
Vien dal Roman tenuta, e recufata,
E pria che quella dar prigion servile,
E morte vuol soffrir di sidegno armata;
Nè a le miniccie mie colore, o stile
Pur cangi indo, ascoltò l'alta ambasciata,
Con ritroso desio, con toruo aspetto,

La primiera richiesta non ottenni
Ma schernito rimasi auanti à lui,
E hor che la seconda à trattar venni
Scorsi pronto à tal dir se stesso, e' sui:
Porto il conseso adunque ch'io ritenni
Di porre à fronte armati in campo i dui
Dal' vna parte, e l'altra eletti, e in loro
Por de la guerra il general decoro.

Elampi di valor gli uscir dal petto.

Piacque al Réfiesolan, piacque al gran figlio D'esso il conchiuso accordo di finire Col fier duello il marzial periglio, Dando fine a le morti, a sdegni, a l'ire: Con speme che fortuna il curuo artiglio Sopra il campion Romano habbia à gremire Che sia contro à Mirtilla, e contro Armote, Guerrier non è che possa fare à fronte.

Richiama adunque auanti al suo cospetto

I due samosi, e in breue carta nota
I nomi lor, poscia in vn vaso eletto
Ben mescolati gli confonde, e vota:
Indi ad vn paggio à simil cure esperto
Pon di fortuna in man l'instabil rota,
Che ministro del caso, e de la sorte
Trae suor Mirtilla, e lassa Armote in sorte.

Bestemmiò il ciel quando restar si vide Armonte in sondo entro a l'irato core, E con doppia percossa gli conquide Con ugual colpo impaziente .Amore: Ne sossir può che lei senz'altre guide Se'n uada à rischio di mortal rigore, Vorria vederla vincitrice, e teme Del comun male, e di sua morte insieme. Non sa fidare in lei l hauere, e'l Regno,
Troppo geloso, e lo tormenta a paro
Vedere esporre vn così nobil pegno
Dimorte a rischio in man d'épio auuersaro;
E che a femmina sia si prende a sdegno,
Posto in mano vn'incarco così caro,
Biasma il caso, e la sorte, e in vn gli danne
Amore, e tema impetuoso affanno.

Esa intanto zelante, e sitibonda

De l'incarco che in lei quel Rè ripone,
Qual siume altier, che suor del letto inonda
Non cape in sè per la nuoua elezione:
E dentro vn mar d'ampie delizie abbonda
Bramando il di del marziale agone,
Che di mille corone, e mille lauri
La sacci degna d'immortal tesauri.

Il Rè in persona, e' Principi più magni
Hà sempre intorno, consigliers a l'opra,
Come il freno, e l'acciar sempre accompagmi
Come da' colpi si disenda, e copra:
Quai le perdite sien, quai sien guadagni,
E come a tempo si celi, e discopra
Le fallaci percose, e le sicure
Gli additan tutte, i pass, e le misure.

Per lei vestir, d'inuiolabil maglia,
E di piastra finissima, e di scudo,
Il saggio Mago sà, che vn'arme intaglia
In Mongibel, poi di Ciprigna il drudo;
E così ben la tempra, ond'essa vaglia
A par di quante nel tenace incudo,
O ne l'etade antica, ò in la moderna,
Ei ne tempró ne l'infernal cauerna.

Sudan Vulcano intenti, e Piramoni,
Steropi, e Bronti a si bell'opra intorno,
E tra l'onde feruenti, e tra i carboni
Stride liquido il ferro d'oro adorno;
Feruono a fatto tal mille Demoni,
E fan co' fuochi rinouarfi il giorno,
Surgon da' colpi lor faci, e fauille,
E lampi escon la' ferri a mille, a mille.

Gorgo

Gorgoglia l'onda a l'hor che'l ferro ardente
La forfice tenace in essa immerge,
Onde il sommerso acciar fremer si sente
In guisa tal che'l summo al sommo s'erge:
Indi sorger da lei freddo, e stridente
Ratto si mira, oue il polisce, e terge,
Scabrosa lima, e lo riduce in sorma,
Che lorica, e cimier poi se ne forma.

Pomposa, e ricca al fin di mille fregi
Il veglio, l'arme a lei presenta, e dona,
Dicendo, questa di sublimi pregi
Al dorato tuo crin farà corona:
Prendi inuitta donzella i doni regi
Con cui poi salui il Regno, e la persona,
Questa è tal, che temprata in sen d'Auerno
Può far la gloria, e'ltuo bel nome eterno.

Con questa rintuzzar potrai l'orgoglio
Del nemico Latino: in questa in vano
Percoterà, che adamantino scoglio
Diuerrà d'ogni ferro, e d ogni mano:
Questa a distruzion del Campidoglio
Fatal per tè già fabbricò Vulcano,
Per tè, cui par tra la femminea prole
Unqua non vidde, e non vedrà più il Sole.

Prende il pregiato don l'inuitta Diua,
E'l suo ricco valor lieta vagheggia,
Che qual terso cristallo a lei scopriua
Quanto nel gran certame essa far deggia:
El'honor de' suo'antichi gli rauuiua
Auanti a gli occhi, e'l zet de l'alta Reggia,
L'arte del duellar, come colpire
Possa il nemico, e'l suo suror suggire.

Main quel che lei ne la bell'opra impara
Per la futura impresa ogni successo;
Il General del campo al Rè dichiara
Il fatto de la pugna, e'l giorno istesso:
E come il pondo de la mortal gara
Ne l'inuitto Rosmondo egli ha rimesso,
E general campion d'ogni sua lite
L'ha fatto a disension di tante vite.

E che a sua posta clegger può il guerriero Tra' suoi più rari, e porlo ad esto auante, E'l deputato giorno entro al seucro Steccato ad ambi far posar le piante; Scopre a Cesare Ircan l'alto pensicro, E come d'vn'incarco sì importante Esso eletto ha Mirtilla in sua difesa, Donzella esperta ad ogni dubbia impresa.

E che'l prefisso giorno vscirà in campo
Con la guerriera eletta, per dar sine
Al fulminar del furioso vampo,
Che acceso han dentro al cor l'ire intestine
E per schiuar del sospettoso inciampo
Quanto ponno accader mortal rouine,
Verrà fuori esso armato, e'l suo drappello
A disension del marzial duello.

Questo dal proprio messaggier, che venne
Dal campo a diuulgar l'imposte cose,
Fè indietro riportar, nè si ritenne
Punto, sin che tai note al Rege espose;
Ma poi che'l suon de l'elezion peruenne
De gli amanti a l'orecchie, egli propose,
Come tratti dal fato in chiusa chiostra
Deuean per darsi morte esporsi in giostra.

Tanto gl'afflisse il doloroso auuiso,

E così gli compunse rgual timore,

Che di par si sentir dal sen diuiso

Trar da la doglia dilaniato il core:

Ad Ambi si fa incontro in mesto viso

Carca di duol, beneuolenza, e amore,

Consondendogli l'alme, e' petti insieme,

Tal che s'vn piange, l altro langue, e geme.

Rofmondo di quel di, che la Cumea
L'inuiò là ver l'incantato bosco
De l'amata Mirtilla non hauea
Nouella hauuto, e viuea quasi losco:
Et hor che in campo vscir con lei douea
Sente ingombrarsi il cor d'amaro tosco,
E in sera guisa lacerarsi il seno
Da graue ardor d'esizial veleno.

K 3 Ricusar

Ricusar non vorria, che non conuiene
Al grado suo la singolar tenzone,
Nèmen pugnar con quella che ritiene
La miglior parte ogn'hor di sè prigione:
Amor l'incita al vil risiuto, e'l bene
D'honor gli mostra il giusto, e la ragione,
Onde san dura pugna entro al suo petto
Colmi d'ogual desso l'on l'altro affetto.

Da l'altra parte la guerriera audace
In gran tempesta di dolor s'inuolue,
Nè sà tra tanto mal ritrouar pace
Se l'anima dal corpo non dissolue:
Desia pugnar, ma l'amorosa face
Il desio pronto in cener gli risolue,
Vorria del par poi ricusar la pugna,
Ma l'honor contr'amor guerreggia, e pugna

Teme quando ricusi, esser'a vile
Reputata dal Rè, da tutti i suoi,
Nè poter più come di guerra è stile
Comparir con honor tra gli altri Eroi:
Ala quando contro il suo signor gentile
Pensa nemica vscire armata, e poi
Incrudelir verso l'Amante amato,
Sente schiantarsi il cor dal manco lato.

Teme tal'hor, che'l suo Rosmondo estinto
Habbia l'amor sui gli portò pur dianzi,
E brami pscirle contro d'armi cinto
Per poner sine a gli amorosi auanzi;
E che l'honor sui di seguir s'è accinto
Nel gra contrasto ad Amor poga innanzi,
Che ancor per proua l'amorosa sede
Non conosce di lui, ne'l cor gli vede.

Spera ben che fedel sia sopra quanti Son nel regno d'Amor, che così vuole Il crudo arcier, nè che i desir costanti Dissoluer lassi da fantasme, e sole: Così speme, e timor nemici erranti Fan guerra in lei, che con simil parole, Mentre d'amaro pianto gl'occhi bagna I sospiri, e le lacrime accompagna. Ahime quando fù mai fidata ancella
Entro al regno d'Amor mesta com'io,
Che acceso il cor di servida facella
Timor tormenta, e di sperar desio:
Mè sotto influsso di nemica stella
Tenacemente tien l'alato Dio,
Nè soffrir può che mi riscota, e in vano
Opro il petto, il pensier, gl'occhi, e la mano.

Dunque esser può Rosmondo mio che hauédo L'elezione real di mè già intesa, Il tuo pensier, da cui viuo, e dependo Habbi proposto a la mortal contesa; Ed in quel sen, che per tè viue ardendo Cerchi sdegnato far nouella offesa, Nè curi ahi lassa il conceputo bene Del bel gioir, cui ne propon la spene.

Ma forse sì com'io del fatto ignaro
Improusso soggiunto esser tu dei,
E come a me noiosa, a tè discaro
Deue esser l'ombra de' futuri omei:
E forse qual son'io di pianto amaro
Per lo straniero accordo insuso sei,
E tenti sì com'io trouar salute
Al graue incontro, a le mortal ferute.

Che farem dunque ahi lassi, se tu ancora
Nel cuore ordisci dolorosi stami?
L'ombre di morte a disperger l'Aurora
Manderem forse entro a mortal velami?
O pur per far che in tal pugna non mora
Alcun dinoi, resterem vili, e infami?
Ahi non sia ver, prima di morte al varco
Andrem, che al nostr'honor sar tat'incarco

Se l'Honor con l'Amor si ponga in lance,
E la Morte, e la Vita a par con loro,
Inquanto al paragon son sogni, e ciance
Entrambi espor per l'honoral decoro:
Ma se la mente a le mondan bilance
Volge il guardo, vedrà, ch'ogni tesoro
Deue l'buom ricusare, e darsi in preda
A morte, pria che l'honor perder creda.

La vita espor si dee, l'hauere, e'l regno
Pria che macchiarsi di biasmeuol fregio,
E por la pace altrui sì cara a vn segno
Per non vestirsi di sì vil dispregio:
Ma (lassi noi) dunque d'honore il pegno
Potrà vietarci vn sì soaue pregio,
Qual'è quel che può dar di pari ardore
A l'alme amanti vn rispondente Amore.

Amore alma è del mondo, Amore è Duce D'ogni cosa creata, esso il ciel moue, E da spirto a' mortali, aura a la luce, E in van la terra, el mar tempra, e comoue; Esso in quei corpi ancor lieto riluce, Che senza madre già nacquer di Gioue, Di Natura ministro, e con secondo Spirto, informando i corpi informa il modo.

Dunque oggetto primier d'opra diuina
Deue anteporsi in tutto a l'opre humane,
Che se Honor sinto oggetto ogn'hor raffina
Amor l'alme affinar mai non rimane:
Anzi sà che prostrato a lui s'inchina
Rendendo l'opre sue neglette, e vane,
Douria dunque seguirsi il maggior lume,
E spregiar per diuin mondano nume.

Mache prò lassi noi-fe'l mondo applaude
Assi più che d'Amor, d'Honor la gloria;
Emal cauto gli dà titoli, e laude
Con van rimbombo d'immortal memoria;
E con sinta menzogna, e sinta fraude
Stima appolui caduca ogni uittoria,
E la gioia d'Amor per opra vile
Reputa, e sola il suo verace stile.

Stima il mondo color uili, e negletti,
Che a la sua falsità non dan credenza,
Ma guardando del ciel gli eterni oggetti
Ergon la uista a più rara eccellenza;
Ma come ciechi ilor peruersi essetti
Son, così cieca è in un la lor sentenza,
Se per cosa suggetta al tempo frale
Sprezzan cosa infallibile, e immortale.

Così di strana torma di pensieri
Vien'agitata la donzella ardita,
Come a pugnar, come a' desir guerrieri
Con fero repentaglio espor la uita:
Da l'altra banda stimoli più feri
Fanno a l'amante suo guerra infinita,
E l'istessa ragion, l'istesse note
Gli arguisce chi'l sen gl'ange, e percote.

Pensa tal'hor con disusato modo
Porgerle ignudo il già trasitto sianco,
E per l'amate man distorre il nodo
Al suo spirto untal di unuer stanco:
Ma uede poi che oprando un simil modo
Resterà senza honor di unta manco,
E con doppia ignominia, e doppio male
Al unuer suo uedrà tarpate l'ale.

Hor mentre Amor con implacabil doglia
Il cor de' fidi amanti ange, e molesta,
Cesar de' rami lor le piante spoglia,
E'l chiuso agone a due campioni appresta;
Ampio, e capace il sa tal ch'entro accoglia
Chi'l ferro impugna, e chi la lancia arresta,
Quadro, e con due gran porte atte a tal'uso
Di traui, e grossi legni intorno chiuso.

Fà tirar non a caso al suo guerriero
Il padiglion da lato di Leuante,
E da la banda ond Euro surge altero
Lassa oue il tenda il Fiesolano errante:
E in desension del suo geloso impero
Elegge il palco u' dee posar le piante,
Mentre il duellator ne lo steccato
Pugnerà lui con tutto il campo armato.

Intantoil Sol fobbricator de l'anno
Sforzando a tutto cos so i di correnti,
Con l'hore che l'imposto vifizio fanno
I termini prescritti hauca già spenti;
Spandea l'humida notte il negro panno
Di sagni asperso in ciel sopra i viuenti,
E s'attendeua il bel mattin nouello
Apportator del singolar duello.

Il Fine del Canto Decimo Quarto. K 4 ARGO



### CANTO DECIMOQVINTO.



VGATElombre il precussor del giorno

ria ne l'Oriente,

E con bei raggi al'immortal ritorno

Suegliaua l'aure amiche, è'l di nascente;
Tornaua ratto al suo primier soggiorno
Coi greggi al pasco il pastorel ridente,
Gli augelli, e'l rio concordi in dolce accento
Inuitauano al suon le frondi, e'l vento.

Quando entro a la Città trombe canore,

E ne l'Oste Latin liete alternaro,

Al cui concorde, e mufical tenore

Risposero le valli in suon più chiaro:

Ma doppo il suon de l'Austral porta fuore

Ircano vscì seco traendo a paro

La guerriera inuittissima, e con lui

Lo sforzo eletto armato, e' Duci sui.

Dal destro sianco la gentil donzella
Sedea del Rè, poi dal sinistro Armonte;
Tutti di maglia, e piastra armati, e in sella;
Saluo che discoperta hauean la fronte:
Seguiuan doppo la compagnia bella
Principi, e capi, e con le voglie pronte,
Tutto il resto de' suoi coperto d'arme
Tal come vscir volessi in fatto d'arme.

Giunti nel campo in maestà sublime
S'assise il Rè nel deputato seggio,
Che eretto giàl'hauean da le part'ime
I suoi presso l'Agon con trono reggio:
S'assiser doppo lui le teste prime
Di mano in man, ch'esto tenea più in preggio
E in ordinanza le feroci schiere
Fer poscia intorno a lor file, e frontiere.

Dal'altra banda il General Romano
De' ripari vscl fuor con la sua gente,
E l'inuitto Rosmondo hauea per mano
Assiso sopra il suo destrier corrente:
Venia poscia ogni Duce, e Capitano
In ordinanza, ognun d'acciar lucente,
E ne' luoghi presissi d'ogni lato
Cinsero il regio palco, e lo steccato.

Posti

Posti à sederne troni alti, e reali
Il Roman Duce, e'l Fiesolano Regge,
Uscir d'ambe le parti in veste uguali
Due Satrapi de l'vna, e l'altra legge:
Che con gran voce auanti a tribunali
Giurar sopra i gran libri oue si legge
La sourana osseruanza, che deuoti
Iui portata hauean due Sacerdoti.

Giura il Rè Fiesolan, che se'l Campione, Che in persona di lui mettera in campo, Sia satto dal Roman morto, ò prigione, Nè possa hauer da le sue sorze scampo; Depor da parte il marziale Agone, E stirpato dal cor l'acceso uampo, Lassar lo Scettro, la Corona, e'l Regno In man di lui, come di quel più degno.

E la nuoua Città, ch'hor lieto forma
In comune habitar negletto, e seruo,
Seguendo amico de' suoi moti l'orma
Senza mostrarsi mai duro, e proteruo;
E di Fiesole sol donar la norma
De le reliquie al pastoral riseruo,
E'l tutto inuiolabile osseruare,
Chiamando in testimon la terra, e'l mare.

Giural'Eroc Roman, che quando accada, Che'l suo forte campion rimanga estinto, Prender col folto esercito la strada Verso il Tebro, e donarsi à lui per vinto; E prima far ch'ogni edifizio cada, Che ne l'Arno fondar già s'era accinto, Ne mai per tempo alcun Roma contraria Gli sia, ma sempre amica, e tributaria.

Venner chiamati d gl'ultimi scongiuri
Poscia i guerrieri a la gran pugna eletti,
E ciaschedun di lor lassar quei muri
Giurar se aunien che alcun la pugna insetti;
Nè in prò,nè in danno oprar più i serri duri
Quando à lassar l'impresa sien costretti,
E nemico dentr'ambi sarà quello
Disturbator primier del gran duello.

Fatte le cerimonie, e i sacri riti
S'aprir le porte del famoso arringo,
E dentro entraro i due campioni arditi,
Ciaschedun da la sua non già solingo;
Che paggi, e nunzi à sar gl'osati inuiti
Passar con essi entro a l'agon feringo,
Altro porta la lancia, altro lo scettro,
Gli scudi altro, in cui splende oro, ed elettro.

Al primiero apparir, che fe Mirtilla
Auanti à gl'occhi de l'eccelso amante,
Espero parue a l'hor quando scintilla
Con bel zaffir ne la magion stellante:
O quando cinto d'immortal fauilla
Spunta di Maggio il sol nel suo leuante
Che l'ampia terra, e'l mar lieto innamora,
E i colli eccelsi, e le campagne infiora.

Parue al nuouo apparir che fe Rosmondo
Auanti à gl'occhi de l'inuitta Diua,
Qual hor s'adorna di vaghezza il mondo,
E ride il ciel ne la stagione estiua;
Che di frutti, e di sior fatto fecondo
Le menti illustra, e i vaghi spirti auniua
Ride scorrendo il ciel Cintia vezzosa,
E spunta il giglio, e la vermiglia rosa.

Arciero inuitto il faretrato Amore
Vibraua in ambidue faci, e quadrella,
E ciaschedun serito, e feritore
Fea del bel foco suo l'anima ancella:
E trionfante nel comun rigore,
Hor feriua il garzone, borla donzella,
E di ciascun vittorioso à pieno
Rubaua il cor dal vulnerato seno.

Hor mentre esso saetta, ecco la tromba,
Che i due piagati à nuone piaghe innita,
E nel ferito cor grancolpi piomba,
Colpi di morte se quei sur di vita:
Chinan l'aste pesanti onde rimbomba
Il mare ondoso, e la terra siorita,
Stupisce Amor, ne sà riparo, ò schermo
Far cotra honore in lor campion più serme

Pur così l'ange il cor, così di zelo
Gl'ingombra il sen ch'entr'ambi à mezzo il
Alzan l'acute punte verso il cielo (corso
Per non ferirsi, e san ritegno al morso;
Ma se le lance alzar, non però il telo
Schiuar d'Amor, che nel souran concorso
Non sacesse inuisibil varij effetti
Con mille punte entro a' piagati petti.

Bel duello amorofo oue combatte

A fronte Honor col faretrato Arciero,

E gl'aspri colpi suoi frena, e ribatte,

Né puó perciò mostrarsi aspro, e seuero:

Essi lontan le lance hauendo tratte

In van ministre del suo dolce impero,

Finti riuali haucan le spade strette,

E per ferirsi verso lor dirette.

Quando Rosmondo à lei mostrando il modo
Di passargli col ferro il proprio seno,
Dise in voce tremante, amica io godo
Morir per man del guardo tuo sereno;
Eccotil petto inerme, sciogli il nodo
A l'alma omai, rompi a la vita il freno,
Ecco il cor, maggior ben non puoi tu farmi,
Se con gl'occhi il feriste, april' con l armi.

A pri'l mio tu soggiunge l'altra, tanto
Da i raggi astratto del tuo chiaro lume,
Spogliando l'alma dal suo fragil manto,
Cui per libera uscir batte le piume;
Quest'ultime parole Amor col pianto
Scaturir se, ma l'altro inuitto nume,
D'esser vinto temendo, in mezzo à loro
Spiegò le palme, e l trionsante alloro.

E in vn punto gli mostra, e gli presenta
L'ignominia che hauran seguendo Amore,
E la sama che in lor resterà spenta
Da quel guidate pe'l sentier d'errore:
E con essa congiunta le rammenta
La sè promessa dianzi al suo signore,
E quel che assai più importa, il vitupero
Con la rouina del proposto impero.

Questi fur colpi che a l'alato Dio
Fiaccar l'aurato stral, fiaccaro i vanni,
E per seguir d'honor l'alto desio
Tentar suggir d'Amor gli ascosì inganni,
E l serro che pur dianzi su restio
Vibrar, tentando i militari assanni,
E con mille percosse sempre in vano
Offeser l'vn de l'altro hor braccia, hor mane

Daua sempre due colpi vn colpo solo,
Il primo al feritor, l'altro al ferito,
E duplicate piaghe immenso duolo
Fea ne l'assalitor, ne l'assalito; (volo
Che Amor che in mezzo à lor spiegaua il
Surgea non men d'honor via sempre ardito
E in vn punto al ferito, e al feritore
Sentir fea colpiogn'hor d'uguale ardore.

Vibra Mirtilla hor taglio, hor punta, e sépre Oue meno l'offenda il colpo assesta, Porge Rosmondo à les l'usate tempre Con cui schiua de' colpi la tempesta: Tal'hor desia ch'ogn'alma si distempre, E inerme il sianco à lei porge, e la testa, Bramoso di morire, essa il simile Fà, nè cangiando vezzo cangia stile.

Colpo non vibra alcun di lor che dietro
Non si porti l'auuiso, e la parola,
Auuiso vnqua non và parola, o metro
Se l'alma il cor dal petto non inuola:
Tien patrino di lor l'aurato scetro
Amore, e trionsante intorno vola,
Scherza lieto tal'hor, tal'hor sorride,
E scherzando, e ridendo i petti incide.

Ma chi de' colpi lor, de' lor sospiri Narrar potrà la variabil torma, Giorno tù che ascoltasti i suordesiri, Tù m'apri a pieno il vero, e tu m'informa; Dammi gl'interni affetti, e de' martiri L'accesa schiera, e la mirabil norma, Altro che tú no'l puoi ridir che vdisti Le querele amorose, e' pianti misti.

Brama-

Bramano entr'ambi il vincitore, e'l vinto

Ester, ma no l' comporta il ciel nemico,

Che viuo vn sol ne vuole, e l'altro estinto,

Nè posson senza uscir del graue intrico:

Amore, e Honor son due contrari, e spinto
conuien che vn resti da l'altro nemico,

Regnar non può con l'acqua vnito il soco,

Nè cielo, e terra in vn medesmo loco.

Ingge il consorzio del feroce Alano
La Lepre, e quel del Lupo il uile Agnello,
Dal'Aquila il Serpente uà lontano,
E dal Falcon rapace ogn'altro augello;
S'vnisce di Minerua il frutto in vano
Con quel di Bacco in vn medesmo ostello,
Non sà col pianto il riso stare insieme,
Ne'l timor mesto con la verde speme.

Maestra mano in quei di spada, o briglia Mirar si può, ma non d'orgoglio, o d'ira, Arte di scherma l'vn l'altro assottiglia, Che à riparar più che à ferir si mira; E sempre nel cader gl'occhi, e le ciglia Caggion col ferro in vn'istessa mira, E nel vibrare i colpi seco vn uoto Ratto sen và che scenda il ferro à voto.

Giran leggier quasi uolubil fronda
Con bei maneggi i correnti destrieri,
Et bor da l'vna, & bor da l'altra sponda
Gli spingon velocissimi, e leggieri;
Indi qual naue a l'agitar de l'onda
Tornansi incontro con nitriti alteri,
Langue il suol sotto a' piè, nè pur l'arena
Segnata resta di loro arme à pena.

Chi ueduto hà tal'hor tra i colli erbosi Il Tauro, e la Giouenca urtarsi in guerra, Che spinti ognun da simoli amorosi Fan uaciliar col piè l'in mobil terra; E con sinta battaglia insidiosi Scherzar, tentando por l'un l'altro in terra Giudichi questa riguardar, ma quanto Più d'ardor colma, orribile altrettanto. Era Febo già corso à mezzo il cielo
Ne l'emissero esperico, e spargea
L'ombra soaue, est rugiadoso gelo
Tra i folti rami oue ogni augel tacea;
Sol tra i teneri Acanti in verde stelo
L'importuna cicala il suon traea,
E con uicenda hor simigliante, hor varia
Assordiua col mar, la terra, e l'aria.

Quando confuso di tal pugna Armonte,
E'l Roman Duce, e gl'altri circostanti,
Non san pensar perche i guerrieri a fronte
Posti, mandino i colpi a l'aura erranti:
E le uoglie che già mostrar si pronte
In prò comune, e gran disegni, e uanti,
Languischin'hor ne' loro astratti membri,
E'l duello importante on gioco sembri.

Nessun notizia hauea fuor che' Brimarte
De gli accesi guerrier la uiua fede,
Esso sol de le botte a l'aura sparte
La mal nota cagion giudica, e uede:
Ma saggio il tutto tace, e sta da parte
Sperandone propizia la merci de,
Che sà che giri a suo noler la sorte
La uittoria è de la Romana corte.

A pien lo sà perche lo uidde sculto

De la saggia Cumea nel sacro chiostro,

Oue de sommi arcani il sinso occulto

Da la sua nobil man gli su dimostro:

Fare a immortal uoler noioso insulto

No può mortal possanza, ò infernal mostro

Che inuiolabil sen pre, alto decreto

Osta, nè può soffrir legge, o divieto.

Ma il nemico infirmal che ben s'accorge Argonouel, de l'amoroso ardore, E quanto nuocer può ben cauto scorge Entro a' cor giouenil traslato amore: Fà che Meyera dal suo centro sorge, E l'empia gelosia ne tragge suore, Con mesto aspetto, e collegata seco S'inuian per sentier solingo, e cieco. Né s'arrestan già mai sin che de l'Oste Del gran Latino à Ficsole son giunte, Oue per dentro à dense nubi ascoste Passan veloci al gran negozio assunte; Qual vapor che inuisibile si scoste Da l'adusto terreno, e in aer munte, Serpe s'instamma, e tanto in quel s'aggira, Ch'in tuon cangiato, siamma, e rombo spira.

Così l'iniqua, e formidabil coppia
Giunta oue destinò cieca s'interna
Nel sé d'Armote, e in lui le furie addoppia
E la face infernal vi scote alterna:
Sent'ei dentr'al suo sen l'ardor che scoppia
Qual solfo chiuso in orrida cauerna,
E tutto à rn tempo inuigorirsi il core
Da cieca rabbia di geloso orrore.

Si scote à vn tempo, e impaziente il fianco Del suo destrier percote con lo sprone Quel dal bizzarro ardor fatto più franco Entra in vn salto entro al rinchiuso agone; E d'interno suror pallido, e bianco Giunto à Rosmondo il ferro in man si pone, E con voce orgogliosa in simil note In vn punto l'incarca, e lo percote.

Volgiti à me che non ferifco al vento,

Nè teco finger sò come costei,

Giunge à par con le note il violento

Colpo sopra il campion con modi rei;

E dal ricco cimier l'augel d'argento

Gli spezza, arme immortal di semidei,

I'me, che'l giorno in lui comun guerriero

Posto hauea Roma nel souran cimiero.

Nè s'appaga però la mente acerba
Per hauergli l'insegna rotta, e guasta,
Che ne l'omero il coglie, oue inacerba
Ferita no, ma doglia immensa, e vasta;
Volge irato Rosmondo la superba
Fronte, e col serro à quei la tempia attasta,
E ne la dura terra à mille, à mille
Mirar gli sà con staccole, e sauille.

Infuriata in vn la gran guerriera

A lui s'auuenta, e lo rincalca, e spinge,
E in guisa tal di formidabil sera
Nel petto il duro serro gli sospinge:
S'oppon l'acciar tenace, ond'ei non pera,
E le contrarie tempre vrta, e respinge,
Ei con doppio colpir l'vn l'altro paga
A vn tépo, e più che pria la mente indraga

Mal'atto formidabile, & infano
Così le uiste de' Romani offese,
Che posta al ferro ognun l'inuitta mano
Tumultuando entro l'Agone ascese:
Corre irato ogni Duce, e Capitano
L'vn contro a l'altro, e di ferrato arnese
S'empie la terra, e di feruente sangue
Di chi morto è del tutto, e di chi langue.

Scende da' palchi il gran Latino, e seco
Precipitosa in vn la corte armata,
Scende il feroce Ircano, e fatto cieco
Di sdegno, il gran successo a pena guata;
Sembra il campo di morte orrido speco
Dal sangue ch'entro à lui s'erge, e dilata,
Và in rotta il tutto, e di confusa guerra
S'ingombra il verde pian, trema la terra.

Lo fleccato che dianzi era ricetto
Col giro suo de' generosi Eroi,
Hor satto nel s'abbion trepido letto
Calcato è da' destrier co' cerchi suoi:
Suona da' colpiogni scudo, ogni elmetto,
Geme l'acciar sotto i lor pondi, e poi
Cede al rigor de le robuste braccia
Dado luogo al colpir che'l rope, e straccia.

Tinto di tetro sangue il suol rimane
Douunque passa il uincitore, e'l uinto,
Gorgoglia, e intorno sa riui, e sontane
Dal petto del serito, e de l'estinto:
Se'n uan consuse al ciel le strida humane
Miste col duol de l'arme inlor sospinto,
Trema la terra, e'l mar, treman gli abissi,
E si conturbangli astri erranti, e sissi.

Il Sol

Il Sol che dianzi rutilante, e puro Cinto d'aurati raggi pscia del Gange, Hor fatto à tanta strage orrido, e scuro Mesto si muain guisa d'huom che s'ange: L'aer s'a amanta d' un colore impuro, E sinistra impression la terra tange, Pione dal ciel virtù che i petti ingombra D'orror, di morte, di terrore, e d'umbra.

Cresce d'ambe le parti aspro tumulto Disturbando à gli Eroi l'illustre impresa, Tal che non può Rosmondo il graue insulto Punir di quel che à lui fe tant'offesa: Ma ben lira concetta, e'l duolo adulto Sfoga in la turba di tai colpe illesa, Taglia qual mietitor l'humane membra, E teste, e braccia, e'l furor cieco sembra.

Sembra il feroce Armonte vn tuon che suella Per gli altisimi monti immensa selua, Onel vast'Ocean mobil procella, O in chiusa mandra rigorosa belua, Tutto rabbia, e furor frange, e martella, Qual tigre che da gl'antri si diselua, E dietro al cacciator, che predat'habbia I figli, corre à lui colmo di rabbia.

Gli accesi petti, e gli sdegnati cuori Di venen carchi, e rigoroso zelo, 'Disfogando se'n và l'ire, e' furori Ne l'human sangue, con lancia, e con zelo: Crescon gli alterni strepiti, e' rumori, Che s'alzan da la terra, e vanno al cielo, Quanto più cresce la sdegnata turba, Che d'ambiilati rscendo altrui conturba.

Tien Mirtilla sdegnata in man la spada, Ne sa doue ferir che giusto tocchi, Solo in Armonte il fier desia che cada L'ira sua giusta, e in lui fulmini, e fiocchi: Ma sua sorte non vuol che'l giorno accada Ch'eise gli oppoga vn tratto auanti à gl'oc-Che in lui de l'empia offesa la vendetta (chi Faria, che l'alta pugna gl'hà interdetta.

La pugna nò, che grato ad essa fora Ognicagion che tardar la potesse, Ma'l riceuuto incarco il sen gl'accora Del fido amante, e'l douuto interesse: E l'amorosa, e marzial dimora A les vietata, e le querele esprese, Che sì grate le fur, che la lor sorte Posta in lance haueria quel di con morte.

Si stà dunque da parte, e solo attende L'offesa vendicar contro il Riuale, E la persona sua cauta difende, Nè al'vno far non vuol, nè a l'altro male: Ma Kosmondo in contrario l'ira accende, E in fera guisa l'inimico assale, E disgiunto da lei, lei cerca, e quello Disturbator del trionfal duello.

Fan Cesare, Brimarte, e gl'altri insieme Ne la confusa mischia qual sar suole Turbine altier. cui repentino freme In alta cima di superba mole; Sotto a' lor graui colpi ogn'arme geme, E s'ammantan di sangue erbe, e viole, Corre il Mugnon rapidamente inuolto Di vermiglio color da' membri sciolto.

Non men fa Ircan, non men Durippe, e seco Rubicone il feroce, Ansonio il grande, Gerion, Sarmoteo, Rutillo, e'l Greco, Ladisla ch'ira intensa, e sangue spande: Fatto è l'vn campo, e l'altro così cieco, Ch'opere tratta atroci, e memorande, E bandito dal petto ogni timore, Pria che fuggir, quì disperato muore.

Disperato parer pugna, e contende Da l'vna parte, e l'altra de siando Por fine vn giorno a le spietate emende Nate nel cor cinto d'ardor nefando; Colpo non cala se non punge, o fende Il corpo altrui, dando a la vita bando: Ne fugge alma dal sen che non minacci Duro prodigio di futuri impacci.

L'orribil

L'orribil morte in mezzo al sangue ondeggia E ad ambe man menala falce in giro, Seco hà le Parche in pn'istesa seggia Sitibonde di sangue, e di martiro; Marte in carro di fuoco altier lampeggia Col furor cieco in vn medesmo giro, Scote la spada, e la discordia fera La face accende a l'infernal Megera.

L'ordine militar dissolue, e rompe Quel di la confusion cieca, e fallace, Ne si veggion tra l'armi eccelse pompe Trattar da man superba, o mente audace: Ogn'insegna, e cimier frange, e corrompe Il ferro, l'vrto, e la rouente face, Stan sotto i pié calcati, e gl'ostri, e gl'ori De' magnanimi cor pompe, e decori.

Tra la polue, e tra il sangue, in fera guisa Guizzar tronco si mira hor braccia, hor E tal'hor testa dal busto divisa S'ode morendo balbettare in vano; Nuota ondeggiante, e coscia, e gambaincisa E corpo lacerato à brano, à brano, Stillan sangue i destrier da mille lati Coilor Signor dal duro acciar forati.

Altro il ferro hà nel petto altro nel tergo, Altro nel fianco affisso, altro nel collo, Altro fuggendo dal mondano albergo Vien calpestato à dar l'oltimo crollo: Chi tuffato entro al sangue come il mergo Sbuffa morendo in lui, di lui satollo, Quei da saetta inciso, e quei da lancia Trapassato nel fianco, e ne la pancia.

Strane guise di morte, alcun si mira Fuggir l'opposto ferro, e dar di petto In altro ferro, altro geme, e sospira Nel proprio affisso con più stran'oggetto: Alcun sotto à destrier che à lui raggira Dal pondo oppresso à morir vien costretto, Altro appeso a le staffe il campo irriga Di sangue, e di ceruel con doppia riga.

Chi sopra il pauimento estinto, il sangue Sgorga da gl'occhi ond'hebbe pria la luce, Chi per la bocca onde rimase esangue Da graue punta, vn fonte al fin conduce: Chi pe'l naso distilla il cor che langue. Chi da l'orecchie fuor lo spirto adduce, Chi sopra il caro amico versa l'alma Chi sotto incarco di nemica salma.

Ma così de' Latini il furor cresce, E la forza al nemico, e'i vigor manca, Che'l formidabil gioco omzi rincresce Al viril petto, e l'animo si stanca: Cede a la rabbia al fin che'l furor mesce A poco à poco orror che i volti imbianca, Cede il campo al Roman, drizzando il corfo Ver la Città, calcando al monte il dorso.

Ne gioua il sommo ardir del grande Ircano, Ne l'immenso valor del figlio Armonte, Far sì che' disperato Fiesolano Tenga verso il Roman volta la fronte; Che adopran l'ire, e le minacce in vano, E in van carcano altrui di scherni, e d'onte, Cresce il tumulto impetuoso, e cresce Il terror ch'entro a' cor s'infonde, e mesce.

Gli caccia in fretta il vincitor Rosmondo Da l'vn de' canti, e da l'altro Brimarte, E Cesare il gran Duce, e'l foribondo Minor fratello fulgore di Marte: Seguon de la vittoria il graue pondo Le schiere vnite, e le falangi, parte Guidate da gl'inuitti Capitani, E da gl'animi audaci de' Romani.

Stà il pertinace Armonte in larga strada Quasi fero dragon guardando il passo, E gremita à due man la graue spada Fà de l'auuerso stuol strage, e fracasso: Vietando al Fiesolan che in fuga vada Col medesmo colpir, traendo à basso Ugualmente il vincente, e'l fuggitiuo, Ne soffrir può che passi auanti huom viue

Indo-

Indomito destrier sembra, che punto
Sia da stimol d'amor tra verde riua,
Che di grasse giumente habbia l'assunto,
E seco passa a la dolce aura estiua:
E se per caso aunien che sopraggiunto
Sia da strano amator, l'ira natiua
Sueglia, e in un punto, e l'amante, e'l riuale
Morde fremendo, e impetuoso assale.

Ma ne'l furor di lui, ne quel del Padre,
Ne de' congiunti Duci haurien quel giorno
Possanza hauta di saluar le squadre
Amiche, e seco la Città da scorno:
Se'l fier Zambardo non facea da l'adre
Tombe uscir fuor dal suo mortal soggiorno
Ciute di nembi le turbe infernali,
Che adombran l'aere col rigor de l'ali.

Versal'Inferno da l'orribil grotte
D'ombre caliginose orror prosondo,
Almormorar del Mago, e sa che annotte
Di negro ecclisse attenebrato il mondo:
Saltan da gli antri suor l'infernal frotte
Tra i nembi mescolati, e'l ciel giocondo
D'orrido, tenebroso, e sosco manto
Copron la terra, e'l mar per ogni canto.

Son sì fosche le tenebre, e gli orrori Ch'escon da le uoragini d'inferno, Che quasi estinti i feruidi splendori Restano quì del gran Pianeta eterno: Spariscon de la terra i bei colori Sorgendo in nece sua squallore interno, Smarrisce l'occhio i lumi, indi negletto Riverca indarno il desiat'oggetto.

In darno gli occhi batte, ele palpebre
Apron l'amato varco a la pupilla,
Che le cinte d'orror fosche tenebre
Gli offuscano ogni foce, ogni fauilla:
Sol mira inuolta di color funebre
Ombre che stige ogn'hor dal sen gli stilla,
E densa nebbia, che da i laghi Auerni
Esalan mille in vn voraci inferni.

Queste tenebre dense sur cagione In quel giorno satal, che la Cittade Salua restasse, e'l Regno, e le persone Ne la primiera amata libertade: Se ben di sangue in quell'ostile Agone Dilagati restar sentieri, e strade, E di membra disgiunte onusto il suolo Surse, di strage, di rouina, e duolo.

Da la fosca caligine rispinto
Torna il forte Latino entro a' ripari,
E di nemboso orror diseso, e cinto
Entro a la terra il Rè co' suoi più cari;
El'ombra violente il volto tinto
Tenne più dì de' bei raggi solari,
E col noioso vel del nembo oscuro
Celò da gli occhi auuersi il Tosco muro.

## Fine del Canto Decimo Quinto.





### CANTO DECIMOSESTO.



RA le dense voragini sepolto

Resta Rosmon do di quel tetro orrore .

E indarno gli occhi affissa, e indarno il il volto

Volge, cercando il solito splendore: Nè far può sì che non rimanga inuolto Priuo di luce in quel confuso errore, Lungi dal campo amico, e non s'aggiri In van, l'aer colmando di sospiri.

Qual se tal'hor curioso ardir s'interna In cieco laberinto, e mentre aspira I secreti spiar d'ogni cauerna In lui smarrito si confonde, e gira: Tenta'l ritorno in van di strada alterna, E in van desia l'oscita, e in van sostira, Che quanto più s'affretta, più s'intigra, Nè può pace impetrar tra tanta briga.

Tale il pregiato Eroe per cieco, e denso Camin s'auuolge, auuiluppato, e chiuse Tra le tenebre fosche, ne può il senso De la vista appagar spento, e deluso; Perche quant'ei più s'ange, più condenso Ritrouail nembo, e più il sentier confuso, Nè può l'occhio mirar quanto'l desio In darno applaude in quel profondo oblio.

Scorre anelante, e porta sempre al fianco Con fero aspetto il gemito, e'l martiro, Aspidi velenosi, e molle, e stanco Al fin s'asside in spazioso giro; Oue tra l'ombre tenebrose vn bianco Lume gli appar, che rutilante, e miro, Quasi facella gli dimostra intorno Per largo spazio il Fiesolan contorno.

Iui per entro a luminosi rai Gli appar dauanti la perduta amica, Che in gonna femminil, non vista mai Dalui, tra quei recessi erra, e s'intrica: Surge a sì vago oggetto, e in dolci lai La richiama tremante, e s'affatica In darno a far che'l pronto piè la segua, Che quanto ei corre più, più si dilegua.

Tal'bor

6

Tal'bor si mostra a lui, tal'bor s'asconde
Quasi larua, ò fantasma suggitiua,
E'l vago volto, e l'auree trecce bionde
Nuouo incendio nel sen gli erge, e rauuiua;
Esso segue, ella sugge, e' rami, e l'onde
Scotonsi al suon per quell'ombrosa riua,
Corre al correr di lor l'accesa luce,
E per l'ombre si fa lor scorta, e duce.

Al fin la giunge, e baldanzofo snoda
La lingua in suon tremante, e dice a lei,
Deh ferma il piè vaga donzella, e s'oda
Da te l'ardor de' mesti accenti miei;
Giunga vn giorno del mar vasto a la proda
Il vanneggiar de' miei penosi omei,
E nel porto bramato ogni sua speme
Accolga i legni, e'l naufragio insieme.

E se dianzi mostrasti armata il core

Verme pietoso, hor disarmata suela

Al'amor mio, se in te punto d'ardore

Con pietoso desio s'asconde, e cela:

Deh sa sol del mio cor che'l tuo splendore

Rauujua l'alma in me ch'hor langue, e gela,

E la speme che a l'hor porgesti vguale

Al'ardor mio sia medicina al male.

La donna a l'hor tutta sdegnata, i lumi
Alui riuolge, e con tal suon l'accora,
Fuggi stolto da me, che in van presumi
Il ben che i petti amanti amico irrora:
Prima vedrai ver l'Alpi andare i siumi,
I da l'Occaso pscir lieta l'Aurora,
Che in me per amor tuo minima stilla
Suegli d'Amor, ne di pietà fauilla.

E se dianzi mostrai d'amarti amore
Fù sinto nel mio volto, e non verace,
Desio sù bene il mio traerti il core
Sotto sinzion di simulata pace:
Nel potendo ciò sar crebbe il rigore
In me qual suol per legno atra sornace,
E quel che sar con l'arme non potei
Di sarlo spero intè coi sagni mici.

Dispietata repulsa, ei mesto resta

A sì fatta risposta, e s'ange, e strugge,
Ella ció detto, a guisa di tempesta
Scossa dal vento si dilegua, e sugge;
La segue esto dicendo il passo arresta
Crudel, mira il mio cor che morto adugge,
Eccoti l'arme, e'l sen, se tú mi vuoi
Morto, dissoga omai gli sdegni tuoi.

S'odio mi porti, ecco ch'io ti presento
Ignudo il sen, crudel che non l'incidi?
Che non trai l'alma suor del suo tormento,
E da l'odiato albergo la dividi:
Ogni modo io morrò, ne'l tuo talento
S'appagherà crudel, se non m'vecidi,
Se di tua propria man non spargi il sanguo.
In me, la tua vendetta è vile, e langue.

Vien, disfoga il furor ch'in te s'accoglie
Appagando il dissio tenace, e crudo,
E'l simulato amor sazia, e discioglie
L'ira serbata al periglioso ludo:
Non troueran ritegno l'empie voglie
In me, che suor trarromi vibergo, e scude,
E potrà la tua man saziarti a pieno
In questo ogn'hor da te piagato seno.

Nê per questo ella pur diuien pietofa.

Nê s'arresta per ciò, nè per ciò bada

A la mesta querela, anzi ritrosa

Segue la suga sua per cieca strada;

Quando ecco tinta di color di rosa,

Quasi smarrito agnel ch'errando vada,

Gli appar dauanti ssauillando vn riso

De la bella Cesille il vago viso.

Quella che già lassò dolente, e fola
Del bel giardin su la solinga rina,
Quel dì che spauentata, vna parola
Dir non ardi mentrei da lei suggina;
Hor in tempo opportuno ella il consola
Tutta zelante, e leggiadretta, e dina,
Lusinghiera, e pietosa allettatrice,
Sciolta la lingua, in tal sermon gli dice.

Gina-

27

Generoso guerrier lascia il sentiero
Di chi ti sugge, e chi l'apprezza segui de Conosci l'error tuo, conosci il vero
Godimento d'amor che ogn'huom consegui:
Stoltizia è ben seguir stolto pensiero
Onde sperar non puoi paci, nè tregui,
Opra di saggio è ben quando il suggito
Abborrisce il crudel, segue il graduo.

Codi dunque il mio amor fe faggio fei, Chi ti fugge schuando, e chi t'apprezza, E'lmesto suon de' disprezzati omei appaga alchiaro soldi mia bellezza e Sdegna d'empio pensiero i modi rei, E di cor viperin mortal sierezza, geque la rigida mai sui, ne sui sugaçe qua la mai sua successi su successi su successi successi

Tú mi fuggisti, ne perciò diuenni
Per la fuga di te crudel nemica;
Ma quell'amor ch'io ti portai mantenni
Entro al mio cor, sempre viuendo amica:
Deh se sidati fui, se sempre tenni
Ver te la mente nitida, e pudica;
Non comportar ben mio che tanta sede
Riceua in guiderdon crudel mercede.

A le pietose note, a i dolci accenti,
Che grate le fur già, Rosmondo volse
Le luci ebrie di pianto, e quei cocenti
Rai riconobbe v' prima Amor l'auuolse:
E in vn punto le tenebre lucenti
Intorno a lui si fer, l'orror si sciolse,
Rise sereno il ciel, riser gli amori
Scherzando intorno a quel co chiari albori.

Scese dal terzo ciel tra vaga schiera
Vener con le tre grazie, e nel bel grembo
Versò tra rugiadosa primauera
Di vaghissimi siori vn largo nembo;
Mentre ne gli occhi, e ne la mente altera
Di lei spiegaua Amor d'ardore un lembo,
E trionsante scintillaua ardente
Da le pupille sue lieto Oriente.

Voto l'aurea faretra, e mille, e mille
Dardi al petto auuentò del caualiero,
Amore in darno, e scosse le pupille
In un più uolte il faretrato arciero:
Male già spente entro al suo sen fauille
Rauniuar non potè nel cor sincero,
In uan da lei spirò l'aura amorosa,
Rè mai suegliar potè siamma ritrosa.

Segue Rosmondo il suo camino, e sdegna
Le lusinghenol note de la Maga,
E la sinta Mirtilla hauer s'ingegna,
Che auanti le suggia garrula, e uaga:
L'altra qual face suol che aride legna,
Accrescon, tutta in lui d'ardor s'indraga,
E sprezzata, e suggita in simil note
Mentre il segue, l'orecchie gli percote.

Qual tigre t'allatto crudel, qual'angue

Ti presto il sier uenen diche armi'l core

Tra le discordie susti in mezzo al sangue

Nutrito ingrato, e tra l'irà, e'l surore;

Colà dal freddo Scita oue ogn'hor langue

Scossa da gelo algente aura d'amore,

Iui per stranimonti, e tra le selue

Nutricar tè crudel ferocibelue.

Och'io pianga,o ch'io preghi,o che languente Spieghitamente mia, modo non troua Di rifuegliar pietà ne l'empiamente Il pianto, o'l prego mio, nè'l feguir gioua: Emarmo il petto, e'l cor di ghiaccio algente Da la cruda impietà formato approua, M fera a che più spero, a che più in uano Tento mollificar pensier uillano?

Cessino i preghi in me, cessino, e în uece Di quei, s'armino omai gli sdegni, e l'ira, E mostrin quanto può donna a cui tece Oprar libero ardor che în sen gli spira; E s'egli m'abborri, sdegnommi, e sece Ch'al uento il prego andasse: hor fia la mira Ei de lo sdegno mio: drizzi lo strale Ciò detto forsennata al fero accento

Sacrilega ricorre, e d'Acheronte,

Inuoca la falange, e in vin momento

Fa impallidir d'intorno il piano, e'l monte e

Fugge l'apparsa luce, e strano vento

Freme, e mugge Cocito, e Flegetonte,

E in strana guisa le tenebre immense

Diuengon più che mai torbide, e dense

Sparisce ananti al canalier la face s

Econ esta se'n và l'amit'oggetto s

Restando er de l'orror nel sen tenace

Sepolto, e più che pria ricinto, e stretto s

Tenta in darno suggir l'aen vorace;

Ein suo scampo trouar nuouo ricetto,

Mano'l sopporta il suo crudel destino;

Che orbo vie p ù che mai gl'apreil camino.

Brancolando se'n va finche s'infonde Nel tenebroso sen d'ampia cauerna. Che in mill'antri si spazia, e si confonde, E l'vn ne l'altro obliquo al fin s'interna; Tenebroso è il sentier che in se nasconde Variati recessi, e strada alterna; Se non se in quanto vn quasi estinto lume Spauentoso, gli sa scorta, e barlume.

Inaunedutamente in essa il piede

Pon l'incauto Rosmondo, ne s'accorge

De l'error suo, però che altro non vede,

Chetenebre, ne il ver più dritto scorge:

Ma poi che dentro a l'intrigata sede:

Et sù trascorso, alto rumor gli porge:

A l'orecchie vn elamor di pianto eterno,

Come traslato quì susse l'inferno.

Mira volar tra l'ombre, ombre funeste
In guifa appunto di notturne larue,
Che stridendo se'n van per l'aure meste,
Quasi sogno tal'hor che a l'egro apparue:
Poi sente di sospir graui tempeste
Esalar da quel ciel, che al senso parue
Pianto d'alme dannate, a cui tenore
Eacci vn'ecco infernal cinto d'orrore.

Ini conosce gli amorosi pianti

Languir volando per quell'ombre intorno;

E i sospiri insocaci de gli amanti;

E l'orba seruitu col van soggiorno:

La cecità, gli sdegni, e gl'altrierranti;

Ch'entro a' petti bor con suga, hor con ritor

Fanno a vicenda tra perpetua lite (no;

A strano repentaglio espor le vite.

P'è la stolta pazzia fida compagna
De la disperazion, v'è la speranza,
La vanità fallace, e'l duol che bagna
I petti ogn'hor per l'infelice stanza:
O'è il mal trascorso tempo, e in solta ragna
Il piacer sitibondo, el'incostanza,
V'e l'immonda lasciuia, e la beltade,
La mesta gelosia, la verde etade.

Suona ogniantro, ogni speco, ogni latebra
D'amarißimi pianti, e di sospiri,
Es odon per la feruida tenebra
Vn'Inferno infocato di martiri:
Tien Rosmondo atal suon l'orecchia crebra
Quando tra i ciechi, e inestricabil giri
Sente vna mesta voce che gli fere
L'orecchie, e'l cor con si fatte maniere.

Mal cauto peregrin, fallace guida
Prendesti, che ti scorse in questo loco,
Oue del viuer tuo sia l'omicida
Perpetua cecità, saette, e soco:
Nel mesto sendi questa stanza insida.
Si dilan a il piacer, la gioia, e'l gioco,
Hor che può mai sperar l'assanno, e'l pianto
Che per sempre languir vestirò il manto.

Questo è, sè non lo sai, d'Amore il regno
Oue in cieco, e fallace laberinto
Tien catenato ogni più scaltro ingegno,
Non che'l semplice cor di viltà cinto;
Qui diuien di dolor presisso segno
Chi sotto al giogo suo sogghiace auuinto,
Non sperar dunque riueder più il cielo
Per volger d'anni, ò variar di pelo.

a Fur

Fur queste vitime note acuti dardi
Al petto del guerrier, che in varie guise
Gli trasissero il cor qual Tigri, e Pardi,
Per cus restar le sue speranze vecise;
Sospira, e freme il misero che tardi
Stima il soccorso che fortuna arrise,
Propizia gia, però di speme priuo
Langue mendico, e in odio hà desserviuo.

Conosce ben che magica fattura

E quella che lo trae per denso calle,
Maritrouar non sà modo, ò misura

Per libero da lei volger le spalle;
Che chi se contro lui l'empia congiura

Troppa forza adoprò troppo il ciel dalle
Incognito poter, che a l'arte ignota

Sua, conosce vbbidir l'eterna Rota.

Non contro il ciel, ma contro il caso adunque Volge le note, e la sua sorte accusa, Misero in che sperar debbo, e douunque Volgere il piè tra quest'ombra confusa: Se per tutto ond'io vado, ed in qualunque! Luogo mi volto m'é la strada chiusa, Nè da sì rea prigion può sar partita. Il piè che troua ogn'hor chiusa! vscita.

Conuerra dunque ch'io misero, e solo
Passi la vita mia tra si ria sorte,
In preda chime di miserabil duolo
Inuidiando al mio stato inferno, e morte:
Così s'assiligge il miser tra lo stuolo
D'egri pensier, che gli san mesta corte,
E resta sconsolato, e derelitto
In quel consuso orror dal duol trasitto.

La non finta Mirtilla intanto anch'ella
Ristretta in sen di quei profondi orrori,
In van cerca del Soll'aurea facella,
E brama in darno i soliti splendori:
Che quasi talpe in cauernosa cella
De la terra sospinta i chiari albori
Scorger non può, ma dolorosa errando
Và con modo infelice, e miserando.

Hor mentre ella s'affligge, e si consuma
Tentando vscir di quel noioso albergo,
Chiara lampa le appar che intorno alluma
De l'annebbiato calle il curuo tergo;
Scote l'ombra sugace, e in se rassuma
La pura sace, e qual per l'onde il merge
Tra le caliginose ombre rimira
Il carissimo ben per cui sospira.

Se gli offre di Rosmondo il bel sembiante
Auant: a gl'occhi ritrosetto, e schiuo,
Che di lei disdegnando essere amante
Se'n và lungi sdegnoso, e suggitiuo:
Manon si tosto essa la face errante
Mirò suggente, e'l suo chiaror visiuo,
Che d'amoroso orror compunta volse
Ver lui la vista, e in vn la lingua sciolse.

Che nouità son queste? oue te'n vai
Schwo di me crudele? arresta il passo,
Ond'io nel bel de' tuoi lucenti rai
Allumi'l guardo mio, quieti'l cor lasso:
Son pur, son pur colei che tanto amai
Tè ch'hor mi sprezzi, e tu nou sei di sasso
Se adulator non sci, che sempre vnito
Fusti a mè graditor, susti il gradito.

Non fuggir ferma il passo, ecco Mirtilla, Che tanto desiasti, eccola amica, Eccola ancella tua, deh se fauilla Senti, nel sen di nostra siamma antica: Non soffrir che l'ardor che'l cor mi stilla Scacci l'alma dal seggio, ou hor s'impiica, Volgi l guardo al mio guardo, e l core al core E scambieuole amor rendi al mio amore.

Volge il finto Rosmondo a' mesti accenti Sdegnoso il guardo, e con tai detti l'ange, Fuggi sera nemica i miei pungenti Sdegni, e'l furor ch'hor mi perturba, e tage; Amica tù, tù che simmi, e torrenti Festi del campo mio ch'hor per te piange, Tù che siumi di sangue ergesti, hor vuoi Perdon trouar da me de' furor tuoi? Io t'odio empia nemica, e non te'l niego,
E tento tuttauia darti la morte.
E per ciò fare ogni mia forza impiego
Al fin di te con dolorofa forte:
Leggier pena è l'acciar ch'altro ripiego
E d'vopo oprare onde restino absorte
L'empie tue voglie, e perciò tento vnire
Pena a pena, e martire al tuo martire.

Se d'amarti mostrai, fu finto inganno
In me l'amor, per trarti al precipizio
De l'insidie di morte, e l'comun danno
Vendicar con saldissimo giudizio:
Fuggi dunque da me, che Amor tiranno
Fara del tuo fallir degno supplizio,
N'è in te cerco altro strazio, altra vendetta
Di quella ch'hai per me nel sen concetta.

Ciò detto in guisa di fugace belua
Tra i recessi oscurissimi s'ascose,
Sparila face, e solitaria selua
Erma, e colma di spine a lei s'oppose:
Oue qual tigre irata si rinselua
Dal duol trasitta de l'odite cose,
Nè troua luogo, e di dolor si strugge
Qual sier leon che insermo in selua rugge.

Per l'asprissimo calle il mortal pondo
Porta, e le membra sue dogliose impiaga,
Ementre il prun l'ossigge, e'l sasso immodo
Con più grani punture Amor la piaga:
Ingrato, e disleal chiama Rosmondo
Mentre da glocchi il sen di pianto allaga,
E sì l'aspra repulsa il cor gli preme,
Che qual turbato mar tra i scogli geme.

ra le confuse note che dal petto

Esala, vn cosi fatto suon vi s'ode,

O de gli humani inganni vltimo oggetto,

O di viril pensi er maluagia frode;

Tù del sungue Latin non già concetto

Fusti crudel, ma per l'immerse prode

Del vorace Ocean d'empia Balena,

Che pe'l mondo insettar diede a te lena.

Ahi quando vnqua s'vdì tra i feri mostri De l'Ircane spelonche, ò de l'Idaspe; Crudeltà pari a questa, o deniro a' chiostri De le Caucase e ripe, o de le Caspe, Tè, tè persido, e rio gl'artigli, e' rostri Nutrir d'immondo Griso in Arimaspe, Tè la Libia cibo colma di tosco, Non come crede il mondo il Latio, o'l Tosco.

Misera, e chi stimò voglia si ria
In petto d'huom che ha titol di sed ele s
E chi, miseramè, creduto hauria
Sì persido Resmondo, e sì crudele?
E in vn petto oue Amor spiegar deuria
Di purissima sé candide vele,
Tradimento spiegarui, inganno, e frai de,
Et hauerne dal mondo honore, e laude?

Ciò detto colma d'implacabil doglia
Quietò la lingua sí, ma non giá il core,
Che d'interno dolor, d'interna spoglia
Gl'ingobra più che mai schernito Amore
Nè resta intanto entro la cieca soglia
Cercare in darno il fuggitiuo albore,
E di sospiri, e pianto empir d'intorno
L'Aer caliginoso in quel contorno.

Và furiosa a guisa di Baccante
Tra le dense voragini sommersa,
E porta errando l'intrepide piante
Tra dumi, e sterpi oue aspro pianto versa:
Quando ecco a gli occhi gli s'oppon dauante
L'odiato Armonte, che con chiara, e tersa
Voce, in vn punto la saluta, e chiede
Del suo lungo servir grata mercede.

Gli splende intorno al crin serena luce,
Che le sosche latebre, e' nembi alluma,
Mostra gl'occhi viuaci in cui riluce
Nuoua sece d' Amor che'l cor consuma;
Più non si scorge in lui torbido, e truce
L'vsato suo rigor, che l'ire assuma,
Ma piaceuvle, e delce oltre a l'osato
Lampo amoroso ogn'hor gli siede allato.

26

Essonon qual guerrier, ma come vago
Scioglie la lingua in si piaceuol note:
Leggiadrissima Diua ond hor m'appago,
E'l cor fero non più gli sdegni scote:
Tù che co! guardo amorosetto, e vago
Hai di viril suror mie vene vote,
Gradisci hor l'amor mio, gradisci insieme
La già tant'anni in me nudrita speme.

Io t'amo, e mi t'offrisco amante, e seruo,
E in tuo prò non sia mai ch'io mi risparmi,
Voglimi humil capion, qual Dama: ò Ceruo,
O superbo guerriero in mezzo a l'armi;
Sarò qual più vorrai vile, o proteruo
Al tuo cenno fedel se comandarmi
Ti piacerà, sarò scudiero, e scudo,
Cenere ancor sepolto, e spirto ignudo.

Volge sdegnosa la gentil guerriera
Inlui le luci, e l'abborrisce, e scaccia,
E s'inuola da lui qual cruda fera
A cui dia cacciator tra i monti caccia:
Mal'arresta non lungi orrida schiera
Di sozze larue, che con slebil faccia
Gl'ingombran pauentose i sensiel core
Con mest'oggetto dinoios'orrore.

D'ogn'intorno oue gira l'orba vista
Scorge tra l'ombra oscura, e tenebrosa,
Ombra di morte, che l'ange, e contrista,
Nè sà luogo trouar, nè trouar posa:
Qual se l'egro tal'hor confusa lista
Mira d'ussogni, oue mirar non osa,
Che di freddo spauento oltre human'uso
Sente ingombrarsi pallido, e deluso.

Non sa, ne può dal sen cacciar la tema, Ch'arme a sì fero incontro oprar non vale, Nè gioua immenso ardir, ne forza estrema, Ch'ogni superbo ardir timor prevale: Palpitar sente il petto, onde il cortrema Quasi trasitto sia d'acuto sirale, Si rannicchian le membra in ogni lato, Stillando suora in copia bumor gelato.

Orror che ha in sé di morte orrida effige Gl'ingobra gl'occhi, e d'indi al sen discende, E con si fatto duolo il cor gl'afsligge, Che simigliante a se stesso la rende: Qual figurar tal volta Anerno, e Stige Suol mente tra chimere, e forme orrende, Tal sembra a lei quell'inselice loco Colmo d'orror, se ben priuo di soco.

Sente estremo dolor, sente agghiacciarsi
Ne le viscere il sangue, ode di morte
I mesti nunzi, che vanno a cibarsi
Del viuer suo con infelice sorte:
Mira le luci sue poscia offuscarsi
Con stran'orror da lacrimosa sorte,
Quanto può immaginarsi spirto, o mente
Sentir morendo in se rimira, e sente.

In così mesto stato a lei se'n torna
Il sinto Armonte, e la conforta, e prega
A gradir quella sè, che in lui soggiorna
Col ben che al voler suo s'vnisce, e lega:
Al comparir di cui lieto s'aggiorna
L'aer turbato, e'l Sol suoi raggi spiega,
Torna al tornar di lui ridente il giorno
Rendendo il colle, e'l pian di luce adorno.

S'odon tra i rami i vezzofetti augelli Cantar con dolce suon versi sonori, A' cui fan poi tenore aure, e ruscelli Al pulular de' rugiadosi siori: Cantan le Ninse a schiere, & a drappelli Con soaue armonie lieti i Pastori, E'l conserto souran de' dolci accenti Emulan l'onde, gli augelletti, e' venti.

Merauiglie d'Amor, chi dianzi il volto
Colmò di sdegno, e di mortal rigore,
Hor con più dolce guisa ha in esso accolto
Nuovo Proteo con le sue grazie Amore:
E chi morte portava, hor portainvolto
Di lietissima vista il senso, e'l core,
E quel che a preghi altrui su duro scoglio,
Hor pregante, depon l'ira, e l'orgoglio.

MA

66

Ma miracol non è s'opra d'incanti
Son questi effetti simulati visi,
E di finte sirene allegri canti
Da finger nuoni Inferm, e Paradisi:
Schiua irata Mirtilla i preghi erranti
Dinuouo, e sugge i suoi mal noti auuisi,
Esso la segue violente, e tenta
Far la sua voglia oltre al douer contenta.

Corre Armonte a la forza, e'l petto irrita
De la donzella d'infocato sdegno,
Sì che qual Tigre orribilmente ardita
Trae suor la spada, e paga l'atto indegno;
Auida di rendetta, l'ire incita,
Ed'rna punta al petto suo sa segno,
S'opponl'acciar di dure tempre eletto
Perche non habbia il suo disegno effetto.

Raddoppia i colpi infuriata, e guarda
Oue piú facilmente il punga, e fori
L'ardita donna, divien più gagliarda
Quanto incitata è più da' fuoi fuvori:
Si come a l'hor che fulmine, o bombarda
Manda col rombo fuor gli accefi ardori,
Ma indarno il braccio scote, e indarno gira
Che l'incanto il colpir sospende, e l'ira.

Ne per questo s'arresta il finto Armonte D'andare auanti, e'l suo suror non cura, Ne al violente ardir può stare a sconte Essa, che passa il termin di natura: Onde teme portarne ingiurie, ed onte, Che troppo è quell'impresa atroce, e dura, Sente il vigor mancarsi, e'l braccio scote Torpido, e stanco omai con pigre note.

Dal violente insulto oppressa, e stanca
Divien la donna, e può muouersi a pena
Quando ecco in sua difesa, e la rinfranca
Rosmondo, cui la sorte, o'l caso mena:
Che rimirando ciò la destra franca
Arma di ferro, e di possente lena,
E quanto a due man può sdegnoso fere
Il sier nemico, e in terra il fa cadere.

Cade Armonte, e riforge in vn baleno
Doppiando, nuouo Anteo le forze, e l'ira,
E rotto al suo suror tenace il freno
Verso'l fero Rosmondo il ferro gira:
Cede al colpo l'acciar ch'entra nel seno,
E fa che inciso il cor, l'alma ne spira,
Cade, e ne la caduta Armonte atterra
Con mortal colpo, e sin pone a la guerra.

Ghiacciono auanti a lei gl'inuitti busti

Esalando dal sen l'anima, e'l sangue,

Mira stupita in terra i due robusti

La donna, in cui la vita estinta langue:

Resta immota a tal vista, e i sdegni adusti

Ammollisce, il suo ben mirando esangue,

Rauunua Amore in lei pietoso zelo,

E sente aprirsi'l cor da mortal telo.

Mira Rosmondo placido, e languente, Che per les liberar trasitto ghiace, Rè le repulse sue più ne'l cor sente, Ma d'interno dolor si strugge, e ssace: Fugge l'odio dal sen che dianzi spente Fè le speranze, e sueglia amore, e pace, Torna quel ben cui già scacció lo sdeguo a riporle nel cor la sede, e'l Regno.

Torna seco pietà sida compagna
De le sue voglie al mesto vssizio intenta,
E de l'estinto Eroe le piaghe stagna
Coi sospirche dal sen grauato auuenta;
Mentre d'amaro pianto il volto bagna
Con cui lauar l'ampie serite tenta,
E métre il sangue, e l'humor mesce insieme
L'estinto, e l'egra a vn tépolangue, e geme.

Suien la mesta donzella, e' tramortiti
Spirti lassan di lei l'amata silma,
Restannel corpo suo spenti, e smarriti
I vital moti, e langue orbata l'alma:
Ma poi che vn pezzo tien nel sen sopiti
I sensi morte, nè può hauer la palma
Diquelli a pien, torna tremante il moto
Di nuono a rauniuar sti senso immoto.

L 4 E seco

E secotorna a germogliar nel seno
Tietà ii dolor cui ne si acciò pur dianzi.
Albor che volse sciolto il vital freno
Morte rapir di lei gli estremi auanzi:
Hor chi potrà l'immensa doglia appieno
Di lei narrar, mirando estinto innanzi
A sè chi del suo viuer lume, e duce
Fù, per cui vidde il Sol, godé la luce.

Non può l'occhio mirar l'estinto volto
Senza versar di lacrime vn torrente,
Nè può da gli occhi vscire humor disciolto
Senz'ampio nembo di sospiri ardente:
Sospir non esce, che non esca muolto
D' vn'indistinto gemito dolente,
Nè puó gemito vscir se non raguna
Seco il vital calor che'l cor consuma.

Al fin sgorgò misto di pianto vn suono,
Che in tai note s'vdì tonar dal petto,
Sfortunata Mirtilla e doue hor sono
Giunta a mirar si doloros'oggetto:
Questo è dunque quel bene amor, quel dono
Che promettesti a mè nel primo aspetto,
Questa è la gioia ahimè, che proponesti
Quando del valor tuo serua mi festi.

Mal nutrite speranze ahimè, qual fine Debbo da voi sperar, poi che sopita Haucte ahi lassa in orribil rouine Con quella di Rosmondo ancor mia vita; Viurò dunque tra i pianti, e l'intestine Penitenzie di morte, se smarrita L'aura del viuer mio, se tra gl'orrori D'inuidia morte, e miei mal'arsi amori.

Viurò se'l sol de le mie notti oscure

Ecclissato hà di morte il denso velo,

E in soscacecità le luci impure

Mie son sommerse, e'l cor conuerso in gelo;

Viurò sepolta entro a le mie suenture

Tra gli dbissi del pianto orba del cielo,

Che il ben che mi potea sar lieta al caso,

Hoggi è caduto in sempiterno Occaso.

Misera mè qual rigorosa stella

Hà permesso il mio scempio, e qual fortuna
Congiurata con lei di mè rubella
Ordito hà'l duol ch'hor nel mio sen s'aduna:
Morrò se morto egli è, se l'alma ancella
D'esso sù in vita al regno de la Luna,
O ne l'Inferno oue il suo spirto alberga
Conuerrà che'l mio seco si sommerga.

A poco, a poco disperata intanto \
Dolor trascorre impetuoso, e crudo,
Che per dar sine al doloroso pianto
Trae dal sodro repente il serro nudo:
E ministra di morte in quel che'l manto
Tenta ferir, pietà vi oppon lo scudo,
E con strana di fa la soccorre,
Chi per altrui saluar sua vita aborre.

Muuenturata sorte) in quel che intende
Passare il mesto petto, vn Leon guata,
Che l'estinto suo bene in bocca prende,
Ele canne voraci apre, e dilata;
Scaccia ella il duol dal petto, e l'ire accende,
E in difesa gli pon la destra armata,
Tutta zelante, e'l suo morir si scorda,
Cosí pietà d'Amor gli sdegni accorda.

Osta l'ingorda belua al suo disegno,
E vuol di lui saziar l'auide canne,
Ma la spada tagliente, e'l fero sdegno
Frena, e'l ferir de l'arrotate zanne;
Tal che in breue divien presisso segno
Del violente acciaro, e in terra vanne
Trasitte in molte parti, onde s'allaga
Di sangue il corpo suo per larga piaga.

Rugge morendo la feroce belua,

E ne risuona intorno il bosco, e'l colle,
Onde al suon formidabil si disselua
Torma immensa di fere, e'l capo estolle;
Corre al ruggito, e la solinga selua
Freme, e doue di sangue ingombro, e molle,
Ghiace il sero animal, corre, e rimira
Lus ch'esalido suor gli spirti spira.

Qual

26

Qual se Lupo tal'hor di preda ingordo
In ime valli, ò spauentose rupi,
Fa con vrli tremendi il bosco sordo
Richiamando il drappel de glialtri Lupi;
Che vdito il suon da lungi ognun d'accordo
Corre da solta selua, e burron cupi,
E con strana armonia d'orribil rombo
Empion la terra, e'l ciel d'alto rimbombo.

Tal'in picciol momento ingombro scorge
Di voraci animai Mirtilla il prato;
Che auido di cibarsi ognun s'accorge
Del cadanero estinto altrui vietato:
Intrepida la donna il ferro porge;
E in disesa si pon del busto amato;
E con cento, e più colpi in vn momento
N'occide, e manda in rotta più di cento.

Ma qual'Idra, a cui tronco fia repente De' molti velenosi capi vn solo, Dal tronco inciso suo tosto nascente Si mira vscir di sigli orrido stuolo; Così la donna quante vccise, e spente Più di belue feroci ingombra il suolo, Vie più ne comparisce, e più s'ingrossa Di mostri il pian, da cui la terra è scossa.

Miserabile oggetto, hor che riparo
Potrà la donna ritrouar sicuro?
Onde scampare, onde saluare il caro
Corpo, da spauentoso incontro, e duro?

Disperazion l'incita a fine amaro, Pietà la chiama a farsi sponda, e m uro Al cadauero amato, onde le brame Non sazino di lui l'ingorda fame.

Non cura il corpo suo, che a brano, a brano
Sia lacerato da l'orribil fere,
Ma innanzi al suo morir vorria'l Romano
(ampion gradito seppellir vedere:
E da che l'empia sorte, e'l caso strauo
Auanti ad essa l'ha posto a giacere,
L'apparato di morte in se compito
Desia mirar correndo al dolce inuito,

Macost folta è la falange immensa
De' feri mostri in quel noioso intrico,
Che in van s'affanna, e in uan disegna, e pésa
Da quella liberar l'estinto amico;
Che al fin mal grado suo sanguigna mensa
Diuiene (ahi uista) dello stuol nemico,
E in mille guise lacerato, e guasto
Si sa de' uentri ingordi orribit pasto.

Ed essa (à stran'oggetto) intatta resta

Da l'ugne adunche, e da gl'orribil morsi,

Ma priua d'arme dolorosa, e mesta

Toltagli a sorza da Leoni, ed Orsi;

Ció satto il sero stuol per la soresta

Usen quasi spauentato in suga a porsi,

Lassando inerme, e nuda essa a cotanto

Spettacolo di morte in preda al pianto.

Fine del Canto Decimo Sesto.





ARGOMENTO.

Fuor de l'orride nebbie esce al sicuro
(esar con l'Oste, ma i miglior campioni
Restan sepolti dentro al nembo oscuro;
Tramill'esche d'Amor vinti, e prigioni:
Rinsorza intanto l'inuisibil muro
Ircan tratto dal Mago a le ragioni,
Cesare astretto dal vicia periglio
Ver la nuoua Città riuolge il ciglio.

#### CANTO DECIMOSETTIMO.

ૢૼૢૼૢૢ૽૱ૢ૿ૢ૽ૼ૱ૢ૿ૢ૽ૢ૽ૢૢૼ૽ૢ૿ૢ૽ૢૢ૽ૢૼ૽૾ૢ૽ૢ૽ૢ૽ૢૼ૽૽ૢ૽ૢ૽ૢૼ૽ૢ૾ૢ૽ૢ૽ૢૼ૽ૢ૾ૢ૽ૢ૽ૢ૽ૢૼૢ૽ૢ૽ૢ૽ૢૼૢ૿ૢ૽૽ૢૼૢ૿ૢ૽ૢ૽ૢૼૢ૽ૢ૽ૢૼૢ૽ૢ૽ૢૼૢ૽ૼૢ૿ૢ૽ૢૼ૽ૢ૿ૢ૽ૢૼૢ૽ૼૢ૿ૢ૽ૢ૽ૼૢ૿ૼ૽ૢ૾ૢૼ૽ૢૼૢ૽ૼૢ૿૽ૢૼૢૼૺ૽ૢ૾ૢ૽ૼૢૼૺૢ૽ૼ



NT A NT 0 il fommo Eroe raccolto hauendo A le tende de' fuoi l'amico ftuolo

Del nembo spinto che d'ecclisse orrendo

L'aer coperse, il monte, e'l basso suolo:
Volge il guardo a la terra, nè vedendo
Lei che già preso ha tra le nebbie il volo,
Attende in van che gl'humidi vapori
Attragga il Sol co i feruidi splendori.

Raccoglie intanto le disperse genti,
Che tarde suro a ritornare in campo,
Acceeate da turbini frementi,
E dal mortal caliginoso inciampo:
Altri rimasi son di vita spenti
Ne la gran mischia, altri tra nebbia, e ua po
Rattenuti per calli ermi, e solinghi
Senza l'Oste trouar mesti, e raminghi.

Annouera i soldati, e i capitani
Cesar per ritrouar di tutti il conto,
E per saper quanti guerrier sourani
Morti restati sien nel siero affronto:
Troua molti mancar Lazij, e Toscani,
Nè già per questo può saperlo apponto,
Che a la mancanza i tenebrosi orrori,
Ne mandon molti a rimirar gl'albori.

D'hora in hora da rupi, e da cauern e
Tornan confust Duci, e Caualieri
Sepolti già tra quelle nebbie interne,
E smarriti per grotte, e per sentieri:
Nè tra le turbe unqua tornar si scerne
Il gran Rosmondo coi souran guerrieri,
Di lui Cesar domanda, nè può mai
Del suo uolto appagar gl'anidi rai.

Hauean l'orride nebbie il monte cinto
Per ogn'iniorno, u' la Città s'asside,
E con sì tenebroso manto auuinto,
Che son uane a trouarla amiche guide:
Tra il ciel sereno, e quel di nubi tinto
Il uerdissimo pian s'apre, e divide,
Colà giuso il sol ride, e l'erto monte
Sol cinta ha d'atre nuuoli la fronte.

6

Inlor Druante il giouanetto errando
Se'n và confuso, Anselmo, Ino, e Riccardo,
Ruberto, Roldoan, Manfredi, Ormando,
E Creante col sior d'ogni gagliardo:
Questi tutti dal fosco, e mormorando
Nembo coperti hanno ecclissato il guardo,
Però, che in varie gusse il sero mago
Gli rattien ciechi ogn' bor di mal sar vago.

Chi tra fiamma d'Amor tenace inuesca Mostrandogli di donna amabil viso, Chi tra diletto lusinghiero adesca Sceuro dal senso, e dal mortal diviso: Altri tira qual pesce avido à l'esca Di dolce cibo in lauta mensa assiso, Alcun tra dense tenebre sepolto Tien, da Fantasme, e negri sogni involto.

I più famosi in arme allaccia, e stringe Ne l'intrigato sen del laberinto, E'l vulgo de' soldat i non costringe-Con le sue larue entro a l'orribil Cinto; Matra quei più famosi che restringe Resta Brimarte in forte nodo auninto, Ei che potria col sacro Occhial far vane Le magiche inuenzion, prigion rimane.

L'Occhial non hà che al Padiglion rimaso Gl'era a t'hor quad'in quell'entras gli ama-Che ignaro in tutto del peruerso caso (ti, Non pensò vuopo hauer de' suoi sembianti Hor doue versa da l'infernal vaso Il nemico del ciel vapor summanti, Non trouando l'oscita erra. e s'aggira, E d'immenso dolor geme, e sospira.

Và brancolando entro à l'orribil notte
Quafi cieco a cui manchi amica guida
Quando ecco vscita da l'infernal grotte
Ombra, e s'eglioffre a vn tratto scorta fida:
La segueil sommo Eroe poi che interrotte
Gli son le strade in cui mal si consida,
L'Ombra presol per man lo guida, e mena.
Oue vn palagio sea tra i nembi scena.

Vn palagio il più ricco, e fontuoso
Di quanti ancor veduti n'habbia il mondo.
Mira apparirgli tra le nebbie ascoso
In sito diletteuole, e giocondo;
Resta al nuouo spettacol più doglioso
Il pio Guerrier girando gl'occhi attondo;
Per mirar s'altra via s'apre sicura
Da disensarlo da l'odiate mura.

Che ben conosce ch'empi inganni, e fraude Son le finte apparenze, e' falsi incanti, Che saggio è sì, che ciò che'l senso applaude Cauto abborrisce, e' suoi diletti erranti: Nè per questo addivien che in sè defraude Le magiche satture, ò che si vanti Fuggir de le sirene i dolci accenti, Che suor ch'ui del Ciel sò i raggi spenti.

Sol si dimostra qui lucido, e puro
Febo,che altroue hà in cieco ecclisse inuolte
Il vago aspetto, e fatto il ciel'oscuro
Con fera guisa, e de la terra il volto;
S'ode oltre al lume entro al pregiato muro
D'armonia lieta vn dolce canto auolto,
Che calamita de l'orecchie altrui
Trae chi l'ascolta inebriate in lui.

Non tra il giardin di Testo ò quei di Gnido sparse mai tant'odor Iacinto ò Rosa, Nè Mirra, ò Nardo entro apregiato N do Appagò senso ò cor d'alma amorosa; Taccia qualunque immenso se ma, e grido Diuulgando odorò mente gioiosa Che fora nulla a paragon di quello, Che vscia fragante dal pregiato ostello.

Pose ne l mitar Brimarte il piede
De l'aurea porta timoroso, in guisa (de, D'hno che stà in dubbio se và manzi, ò rieE l'andare, e'l tornar libra, e diussa:
Ma poi che altro sentier, che quel non vede
Di tentar la sua sorte al sin s'auussa,
Considato nel ciel là dentro pessa,
E'lumi acquista, e le tenel ce lassa.

Duppli

Yé

Pupplicate armonie, doppie dolcezze
Ode alternar ne la felice itanza,
V' vede mille Ninfe a giochi auuezze
Con leggiadre maniere esporsi in danza:
E di feste, e d'insolite allegrezze,
A l'arriuo di lui crescer baldanza,
Da Donne, e Caualiar guerniti in nuoue
Foggie, imitando in ciel Saturno, e Gioue.

La regia sala oue il guerrier peruiene
Mostra contesto il pauimento, e' muri
Del marmo, che più in pregio Caria tiene
Giunti a' diamanti, & a' diaspriduri;
Son d'or le volte di topazi piene,
E di Piropi rilucenti, e puri,
Son getti, e scherzi artisiziosi, e rari
Ruoui, enon visti più senz'hauer pari.

Nel centro d'essa vn'eleuata mensa Mira il guerrier di vari cibi carca; Che di quanto la terra, e'l mar dispensa Parca man no sè mai disgombra, e scarca : Quiui con voglia ogn'hor di zelo accensa Tutt'abbondante la divizia varca, E ministra di lei le menti invita A fruir tra'l diletto amabil vita.

Da fame astretto il buon guerrier si lasa
Famelico tirare que briliante
Il Teban Dio da caui argenti passa
In lucido cristal puro, e stillante;
Mentre dolce viuanda al tempo abbassa
L'ardor dianzi di lei diletto amante,
Qui tra cento donzelle a mensa assiso
Gusta Brimarte vn quasi eterno riso.

Nê può saper, così gl'ingombra il senso. Il dolce cibo, onde s'inebria il core, Tornare a ricercar tra'l folto, e denso Cammin, l'oscita del nembos'orrore: Ma da più sosche tenebre condenso Resta prigion di quel confus'errore, Nè cura più, così gl'auniase l'alma Il dolce ben, cercar corona, e palma.

Torpido l'intelletto il senso lega
Tra le dolcezze morbido, e languente,
Ne più al sentier de la ragion si piega
L'affascinata sua smarrita mente:
Tale, e in sì fatte guise ogn'altro impiega
Il falso incantator di sdegno ardente,
Il qual fatto il suo intento, a la Cittade
Và non veduto per celate strade.

E colmo di letizia il vecchio Ircano.

Ed a i congiunti auanti si presenta,
Signor dicendo omai lo ssorzo è vano
Di chi la tua gran regia opprimer tenta;
Più non temer del traditor Romano,
Ch'hor tra le nebbie stupido diuenta,
Là doue stà di luce, e mente cieco
Sotto l'imperio mio tra denso speco.

Io tra notturne larue hò chiuso, e stretto
Col superbo Rosmondo ogn'altro Duce,
E in orrida prigion mesto ricetto
Donato gl'hò priuo di senso, e luce:
E'l general di Roma anche hò ristretto
Tra'l monte, e l'ima valle v' non riluce
Più la nostra Cittade ala sua vista
Di cui mesto s'assanna, e si contrista.

Tù vincerai sedendo, io farò tanto
Col consumarlo, e col tenerlo a bada,
Che da disperazion trasicto, e franto
Verso il Regno Latin prenda la strada:
Che se schernito se'n ritorna, e stanco
Non haurai da temer più di sua spada,
Ben sora Roma stolta, se più indarno
Tentasse di tornar con l'Oste a l'Arno.

Così potrai l'auanzo di tua vita
Felicemente trapassare in pace,
Nè per esempio tal sarà più ardita
Gente d'esporsi a tue rouiue audace;
Che se nazion si bellica, e siorita
Hà speso indarno il campo, e'l ferro edace,
Chi sarà poi che ard sca prouocarte,
Porre a rischio la vita, il Regno, e l'arte.

Non

Non hai più da temer, che a tanti danni Riceuuti da noi, non cangi voglia Il fier nemico, e che a i continui affanni Resista, e in guerreggiar cresca la voglia: Che omai son da quel di corsi vadici anni Ch'ei s'inuolò da la paterna Joglia, E in così lungo tempo, e in tanto assedio Altro hauto non ha che danno, e tedio.

Lo lo danneggerò per ogni via Giufto il poter di me, tù spettatore Sarai de l'opre mie, l'empia follia Punir mirando ogni bor dal mio furore; E di quasi perduta monarchia Raccquisterai lo scettro, e't regio honore, E supremo guerriero, e Duce inuitto Godrai l'amato Regno, e'l seggio affitto.

Non sbigottir, viui pur dunque lieto Nel'arte ignota mia fondando il Regno, Che faro da qui innanzi ogn'hor divicto Al campo ostil col mio ben cauto ingegno: E in tanto tù potrai tra i nembi quieto Rinforzar la Città d'alto sostegno, Conducendo celato, entro a' tuoi seggi Per incognite Strade, armenti, e greggi.

Ministre haurai de le tue voglie pronte A proneder le necessarie cose, L'ombre colà de l'Infernal Caronte, Che in varie guise a tè verranno ascose: Ciò detto il saggio al Rè chinò la fronte, E tral'aer nemboso si nascose, A gli affari suoi pronto, e d'alta speme Colmo lassando lui con gl'altri insieme.

Nè sì tosto spari da gli occhi suoi Il falso insidiator, che intento a l'opre, Il Ré s'accinse, e i suoi concordi Eroi Chiamò, che al fatto seco ognun s'adopre: Ferue al gran magistero ogn'alma, e poi Entro il nemboso ciel che i frutti copre, Con frettoloso passo ognun conduce Vitto a l'ouil, dietro a l'infernal Duce.

Son di quei muri lacerati, e franti Risarcite le torri, ele rotture, E di macchine eccelse, e torreggianti Munite, e refe le magion sieure: Ne son gli spirti a tal' refizio erranti, Ma tutti intenti a necissarie cure, Prouueggono sagacial'opreesterne Armi, e macchine ogn'hor da parti in erne

E tuttauia da le magion del Polo I neri messaggier cercano aiuto, Onde varie nazion vengano a volo Traite, chidal furor, chidal tributo: Ecelato da nembiil vario finolo Da strane parti oltre al douer cresciuto In danno del Roman s'arma, e s'affretta Far de l'antiche ingiurie aspra vendetta.

In questo mezzo il Capitan proccura Tra i nembi ritrouar gli amati amici, E'l fier nemico, e le smarrite mura Spiartra quell'infolite pendici: Per questo inuia ver quella parte oscura Molti guerrieri a far gli vsati reffici. Che armati a schiere, & a falangi vanno Intenti a riparare al comun danno.

Ma non si tosto entro a gli orrori immers son che gli assale insolito terrore, Da cui poscia se'n van rotti, e dispersi Pe'l vasto sen di quel presendo orrore: Altri fuggano al campo, altri conuersi Da ritorto fentier tra cieco errore, Caggiono inauneduti in vn confuso Laberinto di nembi intoi no chiuso.

Traiquali Arbante fu con la sua schiera Capitan di grancortra i Franchi nato, Che immer so in sen di quella ne bbia nera Errò gran pezzo quasi orbo, e insinsato: Fin che tra rugiadosa primauera Gli apparae un Sol di puri raggi ornato, Ed insieme con quel giardin sonoro D'augelli uniti in boschercicio coro.

Seaus

Soauil ombre son liete le piante
Di preziosi f utti, e di odor piene,
Oue la torta vite, e l'edra errante.
Fanno in più guise altrui pompose scene;
Mormorando se'n và puro, e stillante.
Tra lor chiaro ruscel con larghe vene
Scatur to a bagnar l'erbette, e siori,
El piè de verdi mirti, e de gli Allori.

Quiui d'ogni stagion ricca, e pomposa L'abbontante divizia allarga il freno, Portando al gusto human la rugiadosa Copia di frutti onde ogni Arbusto è pieno; Qui spunta il giglio, e la vermiglia rosa D'odore empiendo il morbido terreno, Etra l'ombrose piante, e tra le linse Scherzan gioiose ogn'hon Naiadi, e Ninse-

Non cosi tosto entro al giardin peruenne Il ramingo guerrien col suo drappello p Che tra finti diletti a gustar venne Il frutto, e'l sior dal pendente arboscello s Nè da l'esempio suo nessun s'astenne Anzi a gara prendendo, hor questo, hor Auidi l gusto tor saziaro, e insiemo (quello De la lor libertà perser la speme.

Perche non così tosto hebbe il consenso

Il gusto di libar gli amati frutti,
Che in varie guise affascinato il senso
Con vn nuouo stupor restò di tutti.
Alcun ebrio seder tra'l fosco, e'l denso
Bosco a far gesti abominosi, e brutti,
Altri qual forsennato, e furioso
Correre ogn'hor senza pigliar riposo.

Chi se'n và sitibondo a la dolce esca
D' Amore essemminato in sen de' prati,
Qual semplice augedin se stesso adesca
Di vaga Ninsa al Sol de' raggi amati;
Altri languido gh:ace, altri entra in tresca
Di musici a cantar versi pregiati,
Ognun deposte l'armi in preda dassi
Ad opere profane, a giochi, e spasse.

Cositrale delizie, entro a gl'inganni
Resta con la sua schiera il souran Duce o
E del diletto, e de gli error tiranni
Si sa prigion, ne in lui ragion più luce s
Mail General che mira danni, a danni
Accumularsi, il campo armato adduce
In ordinanza, oue han le tenebrose
Nebbie l'insidie lor maligne ascose

Vuol mal grado de l'ombre esporsi in proua Di ritrouar la gran Città celata ; Ma ne l'ardito cor, ne l'valor gioua; Che troppo è dentro al fosco error serratas Solo in sua vece insidie ; e larue troua Da cui l'amica turba spauentata; Vien posta in suga ; e da tremance orrore Soppresa, e ingombro di spauento il core

S'ode entro a' nembi strepitoso vn suono se Con insolita guisa rimbombare, Come tal'hor che rumoreggia il tuono Chiuso tra i Nembi, ò tra gli scogli il mare: Non è d'alcun di lor l'animo buono Di potere a tai moti contrastare, Non è l'ardire human mezzo essicace Di far testa d'Inserno al suon serace.

Fugge il campo a gran fretta, e fuggon seco Le fide scorte, e i capitan più degni; Resta Cesare afslitto, e in dubbio seco Stà se deue schiuar gl'infernal segni; Otra l'orror caliginoso, e cieco Esporsi oprando i suoi più scaltri ingegni; Ma dal dubbio desio lo suolge Idargo Canuto consiglier, che hà gl'occhi d'Argo.

Questi le dice, a che corona, e palma
Tenti acquistar tra così gran periglio,
Pongasi a rischio tal chi più ril'alma
In sè ritiene, e più debol consiglio;
Tù che d'ogn'altro la gravosa salma
Dunque sostieni andrai tra'l curvo artiglio,
Di fortuna? ahi non già. cessi la voglia
Pronta, e ritorna a la lassata soglia.

Soffrin

Soffri, e spera che'l tempo ha modo, e stile
Di variarsi d'hora in hora, e sempre
Non freme il Verno, e non siorisce Aprile,
Ma cangion l'anno, e'l di l'osate tempre,
E s'hoggi il fato atè si mostra vile
Doman sia poi che sua viltà distempre,
E dietro al variar del giro alterno
Tapporti Primauera a mezzo il Verno:

Tacque, e de graui detti esecutore

Cesarlasso l'impresa, e tornò in campo,
Facendo al suon de le trombe sonore
Ritraer l'Oste dal noioso inciampo:
Quiui ognun colmo di mortal terrore
Sperar non troua altro resugso, e scampo,
Di salvo ritirarsi da l'impresa

Discil si, che altrui se sempre offesa.

Questo pensier da mille lingue ascolta
Il sommo Eroe, ne può frenar le note
Nel mormorio di quella turba stolta,
Che aspramente l'orecchia gli percote:
Onde tutto turbato si riuolta
A quei che ascoso han tra rugose gote
Canuto senno, e in si gran vopo chiede
I lor consigli in cui più sida, e crede.

Pronto a' suoi detti Pinamonte il veglio,

E seco il saggio Ermosilo s'accoglie

Ramusio, e Friso, ognun d'alto conseglio

Dotato, e colmo di prudenti voglie.

A cui Cesar domanda qual sia meglio

Partito, ò girne, ò le perdute soglic

T anto insestar, che al sin restino estinte,

El'ostinate genti oppresse, e vinte.

Con basso mormorio tra quei discorso

Fù del caso importante, e poscia il primo
Ramusio sú, che al sapitan ricorso
Fè contai detti, e si leuò sublimo:
Prudente Eroe, de la mia lingua il corso
Ascolta, e quel parer che meglio stimo,
E quell'osserua, ricusando i molti,
Che di salso disegno rdrai rauuolti.

Seguasi pur l'impresa, ne si vanti
Vnquail nemico hauerne stanchi, e rotti,
E d'vn'assedictal dannosi pianti
Hauer mercati sol tra'l ferro involti;
Ondest mondo schernisca i nostri erranti
Moti, e vidente i mesti piantiascelti,
E Roma invitta vn vergognos'oggetto
Diuenga poscia pe'l comun disetto.

Troppo error fora il tuo, se doppo mille Perdite satte, e doppo mille dann; Estinte del tuo sen l'ampie sauille Schiuasse il prò de militari assanni: E che per proccurarti hore tranquille Lasciasse in preda al domator de gli anni La gloria tua, la gloria nostra, e quella De la Città che ogn'altra ha futta ancella.

Deh pria che abbandonar cotanto affedio Caggia fiamma dal ciel ne' nostri campi, E in supplizio comun con danno, e tedio Le spirse biade, e lemagioni auuampi: Seguasi dunque auanti, che rimedio Hauren dalui che forma tuoni, e lampi, Che via ne scaccerá larue, e prodigi Tratte da immondo cor da' Regni stigi.

Altre volte ha tentato, e sempre in vano
Troncarci i grandisegni il cièco Inserno,
Ed hor con pioggia, hor co prodigio strano
Insestato ha di Roma il campo esterno:
Ma sempre il ciel con invisibil mano
Preso ha di lui particolar governo,
Chi non ha inteso il moto suo visiuo,
O non ha vita, ò ch'è di senso privo.

Ahi non sia ver che vua Città sol'habbia
Forza di conculcarl'immortal gloria
Di lei, che già frenò la cieca rabbia
Del modo ogn'hor con immortal memoria;
Sì che poi si diuulghi a gara, e s'habbia
Tal vergogna a sentir per ogn'istoria
Di comun vituperio onde si dica,
Che spese Roma in darno ogni satica.

Soffris

Soffrir conuien quanto apparecchia il cielo, Strazio, danno, rouina, incendio, e morte, Pria che macchiar di nostra fama un pelo, E siene contro il sato, e l'aspra sorte; Forse dissolueran de' nembi il uelo Contrarie a spirti rei celesti scorte, Che non permette Dio cotanto a quelli, Che del suo gran uoler si fan rubelli.

Il configlio di noi fia che con l'Oste

Ne la nuoua Città torni al sicuro,

Al fin che da le parti a gli occhi ascoste

Non esca gente dal nemico muro:

E mentre son le turbe al sonno esposte,

Riceuinteco qualche incontro duro,

E in quel che a noi si mostra il ciel turbato

Far forti alti, e ripari al seggio amato.

Indi per rinnouar la persa gente
Tra l'atre nebbie, e le mortal rouine
Proccurar ch'entro a la Città nascente
Venghino esterne genti, e peregrine:
Altre d'Esperia, altre da l'Oriente
Tratte a mollistear l'ire intestine,
Postia quand' vuopo sia con moto alterno
Ear di Fiesol perduta aspro gouerno.

Questo conchiuso su poi con sonore
Trombe proposto, e con zelosa cura,
Feruido a l'opra ognun la mente, e'l core
Pose atornar dentro a le nuoue mura:
E i carriaggi, e'l militare honore
Condur seco entro a parte più sicura,
Oue fortisicati al nuouo albergo
Munir d'armi, e d'armati il petto, e'l tergo.

Comparuer poscia da più parti armati In picciol tempo mille ardite schiere, Dal sommo Capitan quiui chiamate Con ricche foggie, e diuerse bandiere; Fur vettouaghe in quantità mandate Dal Tebro a l'Arno a confortar l'altere Turbe, già stanche da la lunga briga. E dal furor che tantine gastiga.

Quiui attendendo, che propizio il fato
A lor si mostri, e la città nemica,
Gli scopra le campagne, e'l monte odiate
Onde venghino al sin di lor satica;
Steron più di senza litigio, e piato
I capitani, e l'altra gente amica,
Sperando al sin che lungo il breue corso
Di giorni, il ciel portasse lor soccorso.

### Fine del Canto Decimo Settimo.





#### CANTO DECIMO OTTAVO.



AVEA già il Solcoi matutini albori

Venti, e più volte altrui portato il gior no,

Ed altretante i

Spenti, a l'Occaso hauean fatto ritorno:
Dal giorno, che di tenebre, e d'orrori
Ingombro il Mago i colli, e'l monte intorno,
Quando al Duce Latin la protettrice
Appar di sue bell'opre, e così dice.

Non temer Duce inuitto i casi auuersi,
Ch'hor ti presenta il fraudolente Mago,
Che in poc'hore vedrai rotti, e dispersi
Gl'odiati nembi, e tè contento, e pago;
Vedrai non dubitar gl'occhi conuersi
In pianto, e la Città nemica vn lago
Fatta di sangue, onde la nuoua reggia
Da le tue man sondata erger si deggia.

Non puote al fato contrastar, non puote
Al gran disigno ostarterrena forza,
Che già pressso è tra l'Empiree rote
Oue il tempo gli essetti non ammorza;
Quì sisso ha gli occhi il ciel, quì larga dote
Prepara quei cui nulla vince, è sforza,
Oue in suoremo seggio anime muitte
Ne l'altissima mente ha già descritte.

To fon del voler suo ministra, e vegno
Da lui spinta, e spirata in tuo soccorso,
Io fondatrice del tuo nuono Regno
A l'infernal falange io porrò il morso:
Nè a la giust'opra mia faran riugno
L'orride nebbie al magico discorso,
Chio suelerottila nemica terra,
A cui portar potrail'estrema guerra.

Tù intanto ò sommo Duce appresta l'armi
Ordinando le squadre al di prefisso,
Che sculto è in Ciel, non in metalli, ò marmi
Ma del divin voler nel vasto abisso:
Intanto io tenterò magici carmi
Cancellare u' Zambardo al male affisso
Pur dianzi impresse in danno tuo dal fonte
Tratte di Stige, e del morto Acheronte.

M E perche

11

E perche meglio il tuo destr s'interni
Ne la speranza del voler celeste,
Quell io son che tal'hor gli arcani eterni
Suelo colà ne le Cumee foreste;
E quaggiù ci ita di pensier superni
Scaccio a mia voglia i nembi, e le tempeste,
E profetessa de' futuri annali
Predico altrui felicitadi, e mali

Spari ciò detto, e di timore, e speme Lassò ripieno il generoso Duce, E seco i saggi, e l'altra turba insieme Di tosto raccquistar l'estinta luce; Essa intanto inuisib l tra l'estreme. Nebbie, ben cauta il suo mortal conduce, Totto hauendo l'occhial che già Brimarte Oprato hauea contro la magica arte.

Con questo se ne và là doue in seno
De l'atre nebb e prigionier s'accoglie,
Il drappel de gl. Eroid infernal freno
Auuinto dentro l'incantate soglie:
Mira non rimirata, altro al sereno
D'Angelica beltà che'l senso auuolge,
Altro al diletto vaneggiar di canto
Di sirena, aitro trar la vita in pianto.

Chi per torto fentier di luce priuo In cieco laberinto erra ramingo, Chi fotto verde pianta al rezzo estiuo Stà d'amatrice Ninfa in sen solingo: Altro poscia odiando d'esser viuo Mena sua vita in doloroso arringo, Spauentato da larue, e da prodigi, E da volti di morte, e mostri stigi.

Non s'oppone a l'occhial tenebre, od ombra Di spauentoso aspetto, e d'orror piena, Ma la nebbia, e'l rigor dissolue, e sgombra La sua virtù che'l tutto rasserna: Passala donna, nè s'ange, ò s'adombra Per mesto accento, ò canto di Sirena, Che non vaglion santasme, nè chimere A celare alcor suo le sorme vere.

Vede Rosmondo in miserabil vita
Trapusar l'hore sue tra cieche strade,
E in van dal negro ostel tentar l'oscita
In cui repente ognimiseria cade;
Mira d ombre suncste và infinita
Torma ingombrar le confuse contrade,
Riportando al guerrier con mesti accenti
Mille cinte d'orrore ombre, e spauenti.

Mira poscia Mirtilla in grembo immersa
'D'ogni miseria procacciarsi morte,
E col pianto, che ogn'hor da gli occhi versa
Chiamar crudo il destin, fera la sorte:
Indi Brimarte tra la turba auuersa
Goder, guidato da fallaci scorte,
E ciascun'altro, ò Duce, ò Caualiero
Cercare in darno il perduto sentiero.

Scorre col raro occhial tra i foschi orrori
De l'atre nebbie ogni recesso ascoso,
La saggia donna, e spia de' nuovi errori
Ivi tessuti ogni sentier dubbioso;
Tanto s'avanza, che tra l'herbe, e' siori
Scorge vn palagio, in cui pace, e riposo
Prende il sier Negromate, e vi s'aggiorna
Quad'il Sol sugge, e quad'il modo aggiorna.

None finto il palagio, ancor che finto Sial'artifizio, e l'ornamento in lui, Iui esso ogn'hora a strane imprese accinte Tratta l'Inferno, e tende insidie altrui: Entra la saggia entro al'orribil cinto Che non la pon tener gl'incanti sui, Entra inuisibil sì, che non la scorge Ei, nè l'Inferno del suo entrar s'accorge.

Da potente virtù guidata, vede
La Profetessa non veduta il Mago,
Trà mille Ninse assiso in aura sede
Esser di tutte empio concubo, e vago;
lui copiesala Dinizia riede
Rendendo il senso altrui contento, e pago,
Vi danzan la quiete, il riso, e'l gioco
Lieto rendendo il fortunato loco.

10

Non lungi vsata a vezzi del piacere Stassi l'empia Cesille vnica prole, Del falso incantator, tra vaghe schiere D'amanti, e paggi a sur danze, e carole: Appagata, e contenta di vedere Chiuso Rosmondo, que si lagna, e duole, Per hauerla schernita, e vilipesa, Facendo a l'amor suo cotanta ossessa.

Ne la più ricca stanza, e più secreta
V' son riposti i simulacri strani,
Numi del Mago, s'erge in alta meta
Belzebù l'empio tra i Demon profani;
La statua è d'oro, e chi l'asconde, o vieta
Da gli altrui furti, armate ha braccia, e maDi fulgori tonanti, e di saette
E d'ampie faci a tal mistero elette.

La base oue il Demon s'erge diritto
Tutta è d'ombre, e caratteri intagliata,
Simile a queiche in vece vsò di scritto
La gente, ch è dal Niso altier bagnata;
Son'empi i carmi per cui resta afflitto
Il Roman Duce, cla sua turba armata,
E d'imagini strane, e varie ampolle
Carca è la statua d'or che in lei s'estolle.

Vede col puro occhial, che distruggende
Del sagace Demon l'impresse note,
E l'ampolle, e l imagini rompendo
Con esse il sero incanto romper puote;
Impara il modo di schiuar l'orrendos
Periglio iui apprestato, a chi l'immote
Arti distrugger tenta, e sar che vane
Restin le nebbie, e l'altre cose strane.

Hor mentre il Mago a' suoi diletti intente.
L'hore trapassa, essa strugge, e consuma
L'impresse note, onde ne resta spento
Col salso incanto la nembosa bruma:
Sossia in un punto impetuoso vento,
Che i nébi scaccia, e'l monte orbato alluma,
Da l'antica region risurto a i saggi
Detti di lei per quei sentier maluaggi.

Fuggon le larue portentose, e l'ombre
Al fuggir de le nebbie, odesi un suono
Per laer nebuloso, e par che adombre
Laterra, e'l ciel con formidabil tuono:
Restan le valli, e le campagne, sgombre
Da l'orror misto, e sbigoitito al trono
'Di Pluton sugge il maladetto seme
D'Insermo, e perde col suggir la speme.

Solleua il Mago a l'improuiso moto
Tutto colmo d'orror la fronte, e'l ciglio,
E ben s'accorge a l'operare ignoto',
Che troppo è presso il suo mortal periglio:
Corre tosto al ripar, ma troua immoto
L'oprar d'Inferno, ode d'altro consiglio,
S'arma, e suggir propone il sier desiino
Del suo prossimo sin quasi indoumo.

Ricorre al carro alato in cui seleua
Calcar dianzi le nubi, e l'aer tiene;
E con Cesille assiso al ciel si leua
Ratto così, che viè più l'aura è grene;
Al cui moto le luci alto solleua
La Cumana Sibilla, e non ricene,
Ch'egli se'n sugga, e doppo per oblico
Calle, torni al Roman più sier nemico.

Onde per far la sua speranza vana
Con quella potestà ch'hi bbe dal cielo i
In virtù della quale ogni profana
Arte d'Inferno sa sempre di gielo;
Tronca le sorze a la turba inhumana
Di Stigie, e scocca vn'inuisibil telo,
Che al volante quadriga tarpa i vanni,
E'l sa precipitar da' sommi scanni.

Fuggon gl'immondi spire: , e lasson giuso Col Mago rouinar l'empio quadriza , Che da le forze de l'inferno es luso Fuggir non può l'insidiosa briga; Cade il carro volante in vn consuso Scoglio, one sa di sè sanguigna riga, Lassando con la siglia infranto, e guasto D'augolli, e fere il Mago orribil pasto.

Al 2 Que

Questo sin'hebbe il maladetto Duce,
Che cotanto infettò l'inuitte schiere,
Di cui l'alma nel sen torbida, e truce
Fuggi tra l'ombre spauentose, e nere.
E prinz in va de la divina luce
Pianse gli effetti de l'human piacere,
Con scendo (ma tardi) il suo peccato,
E quanto erra colui che al cielo è ingrato.

La Sibilla Cumea poi che condutto
Hebbe al fin defiato il gran difegno,
El nembi funeral spento, e destrutto
Vidde mercè del suo sublime ingegno:
Le turbe accoglie dal mortal ridutto,
Ele conduce one ba la sede, e'l Regno
Cesare eretta entro a la nuona reggia,
Surta nel pian done il bell' Arno ondeggia.

Qui Rosmondo, e Mirtilla insieme accoppia, E gli sa noti gl'insernali errori, Poi sà che Amor l'ardenti siame addoppia Con maggior sorza entro a' costanti cuori: Gradisce ognun la riuerita coppia, E gli appresta il gran Duce immensi honori Gioisce il campo tutto, e la Cittade Colma di gaudio i portici, e le strade.

Restalibero ognun dal sier'oggetto,
In cui l'auuinse orror d'infernal'opra,
E in gisco soaussimo, e diletto
Stàl Oste inuitto, e nel ben far s'adopra:
Indi del nuouo albergo il ricco tetto
Erge, aspettando che'l gran di si scopra,
Di dar l'oltimo eccidio al sier nemico
Distruggendogli i campi, e'l muro antico.

Intanto il Re del Firsolan contorno
Ostinato s'accinge a la disesa,
E vedendo di nuouo apparso il giorno
Fugato il nembo a la campagna illesa:
Rinsorza a suo poter le mura intorno,
E i cuori insiamma a la mortal contesa,
Le nuoue schiere al suo soccorso pronte
Esercita, e l'incita ardito a l'onte.

Costituisce a difensar le mura
Doppie guardie, a cui dà largo stipendio
E contutto il suo ingegno ogn'hor proccura
Schiuar del campo il militare incendio;
Armonte è seco, e'l vulgo affretta, e cura
Suegliando in esso vn marzial compendio,
Comanda, e sforza i guastatori, e quelli
Fabri d'eccelse torri, e di Castelli.

Fù in breue tempo rifarcito, e saldo
Da solleciti ssorzi il satal muro,
Nè temendo di morte ardito, e baldo
Entro a la regia il Re viuea sicuro:
Sol proua per Mirtilla hor freddo, bor caldo
Timor con moto spauentoso, e duro,
Che per non ritrouarsi teme ch'ella
Non sia del sier Latin rimasa ancella.

Teme che morta fia, teme che amica
Restata fia de l'amato campione,
E del nome di lui fatta nimica
Per quel che occorfe nel rinchiuso agone:
E schiuando ogni rischio, ogni fatica
Per la perdita sua tentar dispone
Saper di sì gran fatto il certo, e'l vero
Con insolito, e cauto magistero.

E per ciò far tra la real sua corte
Sceglie a tal fatto il Fiesolano Alarco,
Huom d'animo terribil, che di morte
Sprezza, e d'Inferno il formidabil varco;
Non cura questi tor disese, ò scorte,
Ma sol si cinge la faretra, e l'arco,
Vantandosi spiare enero al ristretto
Del Principe Roman l'opra, e l'effetto.

Parte, e tien nel partir secreta via,
Che ben la sà per punto, e giunge ratto
Ne la nuoua magion secreta spia
De' Latini imitando ogn'opra, ogn'atto;
Passeggia cauta, ne'l pensier disua
Chiede, e risponde, e nota i modi, e'l fatto,
Porge l'orecchie, altro singendo a quanto
Ode vscir da le bocche, ò biasmo, ò vanto;

Chiede

Chiede souente altrui, qual siatratante
Bellicose falangi il più sublime,
E de feri Latini il più costante,
E di prudente cor qual più si stime:
Tanto s'aggira al fin che ode, che amante
Siass Mirtillatra le teste prime
Del gran Rosmondo sida amica, in cui
Ha posto il colmo de gli assetti sui.

Ode come di lui nouella sposa
Tra pochisimi giorni anco esser deue,
E che in regia magion vita amorosa
Le appresta che dal ciel grazie riceue:
Sente da parte poi come riposa
Cesar con l'Oste per più duro, e greue
Sforzo irritar tra poco tempo al muro
Là doue pensa Ircan viuer sicuro.

Vede che a questo fin dinersi ordegni
Son fabbricati da le turbe a gara,
E di macchine onusta, e vari ingegni
Surge, e di sforzo la Città pleclara,
Mira di guerra estrema estremi segni,
E l'armi, e' fatti che'l Roman prepara,
Spia de la caua occulta occulti inganni,
E di tiesole in vn rouine, e danni.

E se ben mira in parte, in parte intende
Le consulte, i disegni, i modi, e l'opre,
La mente sua perciò paganon rende,
Nè a pien de' sensi altrui l'ordin discopre:
Vorria tra l'altre penetrar l'orrende
Insidie occulte, che la terra copre,
Per questo inuestigar, dunque la mente
Aguzza sì, mail ver perciò non sente.

Tanto e'l desio di penetrar l'interne
Fraude, onde possail Re trouar disesa,
E disuelar de l'orride cauerne
Con cauto oprar la preparata osses:
Che'l danno suo propinquo non comprende,
Né stima con saluar la vita illesa,
Pur che riporti la comun salute
Al suo signor con immortal virtute.

Più, e più giorni si trattien per questo
De la Cittade auuersa bor dentro, bor suore
A tutto suo poter cercando il resto
De gli occulti disegni i luoghi, e l'hora:
Pur tanto al sin ne spia, che manisesto
Fa il suo trattato, e la lunga dimora,
E discoperto vien da p ù guerrieri
Occulto osservator de' lor pensieri.

Ma ventura di lui fu che quel giorno,
Che discoperto fu de la Cittade
Fuora era vscitto a contemplar d'interno
Le nuoue mura, i portici, e le strade:
Onde pote suggendo sar ritorno,
E saluo vscir tra le nemiche spade,
Verso la real Fiesole seguito
Da cento armati in più parti serito.

A la fuga d'Alarco vn rumor sorge
Di strepitoso suon che ratto corre
A l'orecchie di quel che eccelso scorge
Il basso pian d'vn'eleuata torre:
S'apre ratto vna porta onde risorge
Gran turba suor che'l Fiesolan soccorre;
Eibuttando il nemico, e lo riccue
Entro a le mura affaticato, e greue.

A furia di ferite, e di percosse
Tornò l'audace stuol suggendo in campo,
Di sè lassando le campagne rosse
Con fera guisa, e spauentoso inciampo;
E vi saria perito se non sosse,
Che nuoua gente armata per suo scampo,
Dal sier Nigeo rispinta in suo soccosse
Corse ponendo a tanta suria il morso.

Torna represso il Fiesolano audace
Entro a le mura, indicessò il tumulto,
Però che'l Sol con la diurna face
Cadde nel mar lassando il mondo inculto;
Alarco intanto intrepido, e loquace
Il gran secreto al Rènon tenne occulto,
Ma del cauto nemico il senso, e l'orma
Auanti a lui prostrato a pien l'informa.

M 3 Inuitto

Inuitto Rè l'imposte cose oprai,

E molti effetti viddi, e molti intesi,
E' più prosondi sensi penetrai

De l'inimico, e i gran disegni appresi:

Ma dubbio è'l moto di quanto ascoltai,
Di cui non potei sar l'opre palesi,
E per troppo cercar, quasi la vita
Lassa, con guiderdon d'ampia ferita.

Ecco il sangue ch'io verso testimone
De la mia f deltade, eccoti il petto
Ruazio sedel de la mia intenzione,
E chiaro segno del mio viuo affetto;
Mirti'la in cui nostra sperauza pone
Ogni salute, è chiusa entro al ristretto
Del sier Latin, non prigioniera, ò serua,
Ma nuoua sposi, e verso noi proterua.

Ella l' ferua d'Amore, ella a Rosmondo
Crudo nemico nostro ha dato il core,
E deposto de l'arme il graue pondo,
Sol desia seco oprar l'armi d'Amore:
Sposa è già fatta, e con desir giocondo
Cesar l'accoglie, e gli sa grand'honore,
Che spera in breue con l'inuitto seme
Dentr'ambi a Roma rinuerdir la speme.

Ma peggio v'è che da secreta parte
Verrà tra pochi di la schiera armata
Entro a Fusul per speco satto ad arte,
Portando insidie a la Città guardata:
Di questa ascosa trama hò inteso parte,
E parte resta al mio pinsier celata,
Che troppo assuto, e troppo è pien di frode
Il Roman campo, e chi l'erge, e custode.

Ne la nuona magion surgono a gara

Ascose insidie, e munizion da guerra,

F suor nel campo in vn s'erge, e prepara

Gran ssorzo in distruzion di nostra terra t

Da quanto ho visto dunque ò Rege impara

A frenar l'ira ch'entro a i cor si serra,

E col senno, e con l'arme i sier disegni

Render sallaci, e' militari ordegni

A questi detti era presente Armonte,
Che mal potè soffrir l'vltime note,
E gl'occhi biechi, e la superba fronte
Colmo d'altero sdegno irato scote;
Uuol senza indugio calar giù dal monte
Armato, e ritrouar le strade ignote,
E mandar poi Rosmondo estinto al piane
Auanti a' pié del general Romano,

Cresce lo sdegno in lui, nè troua loco
Tanto l'assinge l'amorosa insania,
Che quasi onda bollente sopra il soco
Freme da immenso duol trasitto, e smania;
Prende Megera in lui nouello loco,
E le viscere, e'l cor gl'arde, e dilania,
Poi l'empia Gelosia gli colma il seno
Con Angui armati di mortal veneno.

A pena il Padre può frenarlo, e seco
Tutti relanti i suoi più cari amici
E così d'ira, e rabbia è fatto cieco,
Che vuol soletto rscir contro i nemici;
E se non che di nuouo il mondo cieco
Febo lassò cercando altre pendici,
Esso contro il roler del recchio Padre
Sceso saria tra le nemiche squadre.

Disposto è ben come il mattin s'aggiorni
Passar soletto a far l'estrema proua,
E ueder di Rosmondo ultimi giorni,
O uersar dal suc sen sanguigna pioua.
Et a pien uendicar gl'hauti scorni
Con sier'oggetto di miseria nuoua,
Nè può col sonno ritrouar quiete,
Che in darno asperge in lui l'onda di Lete.

Mentre costui da gran dolor trafitto
Defia del nuouo giorno i chiari albori,
Mirtilla ardita, e'l suo Rosmondo inuitto
Cercano il sin de' lor bramati amori:
E per tutto osseruar quanto prescritto
Il Cielo hauea da i più sublimi cori,
Scende letizia in un pronuba, e guida,
E de' loro Imenei compagna sida.

46

Scende Amor con le grazie, e d'aurea face Alluma il cor de' fortunati amanti, Nunzio d'alto gioir, nunzio di pace Augurator di titoli, e di vanti: Ne gioisce il gran campo, e con viuace Applauso alterna armoniosi canti, Al cui feruido suon Marte, e Bellona Portan concordi a quei palma, e corona.

D'allegrezze, di spissi, e di contenti Suona per tutto la nouella Reggia, Oue risi, diletti, e gaudi ardenti Ha la subblime, e fortunata seggia: Ne gode il cielo, e di sonori accenti Semina il basso mondo v' regnar deggia; Con la felice coppia l'ampia prole, Che vscir dene di lei rotando il Sole.

Tra i più ricchi palagi, e più pomposi
De la città nouella scelto hauea
Vn lietissimo ostel pe i nuoui sposi
Di gemme ornato, e d'or l'alma Cumea;
In cui suelato de' misteri ascosi
L'origine pregiata a' sensi hauea,
E con arte sublime in rarie guise
Mostraua a gl'occhi nuoue forme incise.

Mostraua altrui tra mille illustri imprese Del quarto Duce Etrusco a pien la vita, Ch'ella che molto seppe, e molto intese Profetata l'hauea poscia, e scolpita: Di cui prima il natal sinse, e distese Ne' ricchi marmi, que culta, e gradita Real donna vedeasi andar seconda Di seme eccelso ch'hor di grazie abbonda.

Indilieta suelar dal Regio seno

La nobil prole al fluuid' Arno in grembo,

E farsi al gran natal puro, e sereno

Il ciel, versando in lui di siori vn nembo:

Gioir portando ad Ansitrite in seno

Garona, e senna vn rugiadoso lembo,

E con liquide linse i Toschi sonti

Carchi di perle scaturir da' monti.

Mirafi al gran natal fiorir Vezzofa
La verde felua a far frutti soani
E da la spina germogliar la rofa
E'l nettare stillar da l'elci caui:
Fuggir dal mondo rio l'età noiosa
Portando seco venti, e nembi grani
E in vece suo tornare il secol d'oro
De le sante virtú pompa, e decoro.

Nascer le Monarchie, gl'Imperij, c' Regné si miran poscia al gran natat delui, E dar la terra, c'l ciel sublimi segni Pe i secoli auuenir de' moti sui: Lassar le sere i loro vsati sdegni, E le serpi il velen terror d'altrui, E per l'oscure valli, e tra le selue Ir concordi pascendo armenti, c belue;

Simira al nascer suo Regi sublimi
Principi, e Duci esser concorsi a gara.
E la prole honorar con doni opimi,
E con letizia gloriosa, e rara:
Indi locata in cuna esser tra i primi
Seggi portata reverente a l'ara,
E prender poi dal ciel norma, e sigillo
Per sui la mente, e'l cor divien tranquille.

Vedesi poscia altroue auuolto in sasce
Fatte d'insegne, e d'immortal tri sei,
Tolti per sorza di mortali ambasce
Da gl'aui eccelsi, a Regi, e Semidei:
Eccol poi che di nettare si pasce
Stillato in terra da superni Dei,
Nudrici son le Grazie, Amore è sabre
De' liquor porto al pargoletto labro.

Garzon felice in altra parte scopre
La Profetessa già l'Eroe crescente,
A gravi studi intento, e nobili opre
Di cui si nutre la sourana mente:
Gran cose apprende, cui suelando scopre
Con faiti eccelsi che in sè surger sente,
E nel suo cor doue virtute alberga
Tengon gravi pensier sublime verga.

1 4

. Lack to the

In altro lato in giouenili ardori
Tra gloriosi scettri oprar si vede,
Ne' trastulti di morte, e ne' sudori
Grancose, e riportar vittorie, e prede;
Trastarle Monarchie, mercar gli allori
Con merto d'opre illustri, alta mercede,
Subtimar la virtù, locar beata
In sommo trono Astrea dal ciel traslata.

Eccolo in altra parte quasi Atlante
Suppor le spalle a le rotanti ssere,
E'l gran pondo soffrir, Gioue tonante
D'Etruria inuitta, bonor del Trace arciere:
A cui souente sa voltar le piante
In suga, e sbaragliar l'armate schiere,
E la Luna ecclissar di tetro sangue
Con sero scorno de l'infernale angue.
68

I col giouane illustre, e Duce inuitto
Il nemico rigor supporre al morso,
E formidabil più che non è scritto
Porsi di gloria al faticabil corso;
Conculcar l'empio, e solleuar l'afstitto,
Riuolger l'alme al celeste concorso,
E con somma prudenza, e santo ardore
Inalzar tutta a Dio la mente, e'l core.

Crescer con gl'anni in gran vita virile
Di celeste virtù nutrendo l'alma,
Poscia si scorge, e d'ogni pensier vile
Scarco, portar la generosa salma:
E'l suo nome souran da Batro a Tile
Spandere onusto di corona, e palma,
Quasi nuouo Alessandro, e con prosondo
Senno, e valor, farsi suggetto il mondo.

E spauentar trionfator de gli anni Col core accinto al regno de le stelle, Indi si scorge, e con dorati vanni Spiegare il volo a le magion più belle: E in tutto scarco di mondani affan**ni** Calcar le nubi, e le mortal procelle, E la soma deporre onde l'altero Mondo acquistossi, e lo stellato impero

Di tai figure era adornata intorno

La sala illustre del real palaggio,

Oue lucente emulator del giorno

Rieco Piropo scintillaua va raggio:

E di perle, e zassir mostraua adorno

Il bel ricetto in cui perpetuo Maggio,

Fean gareggiando armoniosi augelli

Rinchiusi in gabbia leggiadretti, e snelli.

In cost rara, e preziosa stanza
Col gran concorso de gli Eroi samosi,
Cesar comparue in placida sembianza,
E seco a paro a par gli amati sposi:
V' passato gran tempo in seste, e danza
Di quella notte, e in bei ciochi amorosi,
Rimiraro ammirando i fatti egregi
Del nuouo infante, e' fortunati pregi.

Seco era la Cumea, che i gesti illustri.
Feanoti a l'hor de la sutura prole,
E seco a par de' successori industri
L'imprese che hoggi il mondo honora, e colei
A paragon di cui quasi ligustri
Son l'opre humane in questa bassa mole,
S'appaga in vagheggiar l'altera pianta
Il Roman Duce, e' suoi gran pregi vantà.

Indi qual padre che al figliuol prouede
Amoroso di lui vitto, e tesoro,
Fail buon Rosmondo del palagio erede
Con altri doni, e larga somma d'oro:
E del suo ben oprar maggior mercede
Gli appresta, e seco il trionsale alloro,
Indi si parte, e sesteggiante, e lieta
Surge la notte, e le grand'opre accheta.

Fine del Canto Decimo Ottauo.



### CANTO DECIMONONO.



ON cosi tosto il formator del gior-

Richiamo l'hore al grand'vsizio inten te,

E nel carro s'asside d'oro adorno

Risuegliando i mortal da l'Oriente;

Che solleuata il sero Armonte intorno
L'orrida saccia, e visto il di nascente,

Dale surie infestato a tor licenza,

Corse del padre a la real presenza.

Uuol con Rosmondo in ogni guisa esporsi
In chiuso agone a sar mortal duello,
Nè mai puù dentro a Fiesole riporsi
Fin che non veggia in terra estinto quello.
Nè puote al suo suror consiglio opporsi
Per distornarlo dal desir nouello,
In van s'assanna il genitore, e' suoi
Per arrestarlo generosi Eroi.

Al fin vedendo l'ostinata voglia

Del furioso figlio al forte Ircano,

Manda vn' Araldo suor de l'ampia soglia

A portar la dissida al gran Romano:

Quel se'n va ratto, e di quanto s'inuoglia

Il pensier del suo Re sa noto, e piano,

Al gran Rosmondo, che gioir si mira

Al grato annunzio, indi auuapar poi d'ira.

Accetta volentier l'aspra contesa
Con licenzia di Cesare il guerriero,
E'l core accinge a l'honorata impresa
Sperando rintuzzar l'orgoglio altero:
Torna l'Araldo in Fiesole, e l'accesa
Fiamma raddoppia nel souran pensiero,
Quando gli dice che oltremodo ardito
Ha Rosmondo accettato il sero inuito.

Poi che la fama divulgò per tutto
Il contrasto mortal de' grandi Eroi,
E che douea Rosmondo in fero lutto
Esporsi iu mezzo a tanti piace- suoi:
Occhio non vi riman, nè ciglio asciutto,
Nè cor che al mesto annunzio non s'annoi,
Ma più d'ogn'altro di tal suon si lagna
Mirtilla, e d'aspro pianto il petto bagna.

Se

Sà la forzi d'Armonte, e l'odio interno,
Ch'ei jerba in sen contro al jouran consorte,
Sà de l'incerto sato il moto alterno,
E l variar del caso, e de la sorte;
Nè di lui che'l juo cor tiene in gouerno
Far non può già, che non tema la morte,
Con lui dunque mestissima si duole,
E sparge in darno il pianto, e le parole.

Intanto al suon de' militar metalli

Venir si scorge il Fiesolan campione

Accompagnato da fanti, e caualli

Per seco entrar nel marziale Agone:

Scendon le si hiere da sublimi ca ti

Oue l'Arno si mesce col Mugnone,

E sa cenno al Roman, che a lo steccato

Senz'altro indugio si presenti armato.

Chiede l'arme Rosmondo, c'l tergo, e'l petto
Dilor s'adorna, e và veloce doue
Il pregiato destrier tra molti ele to
L'attende, e corre a le famose proue:
Escon seco del muro, e del distretto
Del campo molte turbe armate, e nuoue,
E doue il Fiesilan guerrier l'attende
Giungono seco, e san piantar le tende.

Sorge tra la Città nouella, e'l chiuso
Campo scarco di piante un prato ameno,
Circondato di colli atto a til'uso,
E colmo d'erbe, e sior la fronte, e'l seno;
Questo in picciol momento su rinchiuso
Da traui, ed asse, e sgombro a ico il terreno
Da gl'intoppi noiosi, e da le glebe,
E dal rumor de la noiosa plebe.

Copronsi i muri in va momento, e' liti
Di gente armata, e disarmata insieme,
Per veder tratta de' campioni arditi
Il sour'humano ardir, le sorze estreme;
Esce il gran Capitan con infiniti
Eroi, seco è Mirtilla, che ogn'hor teme
La strana pugna, ei la consorta, e soinge
Da lei'l timor, che a pauentar la stringe.

Ma in questo a suon d'argute trombe in capo
Entran gli arditi Eroi da varij lati,
Oue presso ale porte senza inciampo
Eran dentr'ambo i padiglion tirati:
Qui tolte l'asti in guisa d'aereo lampo
L'un contro l'altro d'aspro sdegno armati,
Mosser veloci i corridor destriers
A tutto corso impetuosi, e feri.

Tremò la terra al formidabil corso
Con fera scossa, e ne crollar le valli,
S'vrtar fiaccate l'aste, il petto, e'l dorso
Crollando a forza i corridor caualli;
Chi veduto na tal'bor famelico orso
Pugnar col Tauro in dirupati calli,
Che vn per suggir la morte, vn per sorbire
De l'altro il sangue, opran le sorze, e l'ire.

Mirando in mille schegge and ste al piano
Le salde lance i due campion seroci,
A la spada fatal posta la mano
Tornarsi incontro intrepidi, e veloci:
Il sero Armonte d'ira, e rabbia insano
Con atti orrendi, e con mordaci uoci
In un tempo a Rosmondo il core, e'l petto
Eere, col serro l'vn, l'altro col detto.

Fù graue il colpo sì, ma uia più grue
Fù il suo sermon, che gli trasssseil core,
Risponde al ferro sol con quant'egli haue
Ne' forti membri suoi sorza, e surore:
Voppon lo scudo Arn onte, e nulla paue,
E in un punto sospinge il corridore,
Vola in pezzi lo scudo, e disarmato
Lassa del siero Etrusco il manco lato.

Bestemmia il ciel quando mancar si uede
Il pertinace Caualier lo scudo,
E per quel uendicar s'inalza, e riede
Col brando eretto al periglioso ludo:
Ma il buon Latin che'l gran periglio uede
Drizza la spada ou ci del si rroè ignudo,
E in punto il ferisce, indi al riparo
Corre col brando, e col forbito acciaro.

Lo

Lo scudo, e'l brado a vn tépo al colpo oppone,

E sa vano à Armonte il ster disegno,

Che hauea di sender lui sin su l'arcione,

Sì che n'auuampa di rabbioso sdegno:

E in guisa tal del Filisteo Sansone

Doppia le sorze, e perde il raro ingegno,

E quanto a due man può sopra la fronte

Lo sere, e carca in vn di scorno, e d'onte.

E se non che l'elmetto era pur quello,
Che cinse il capo del Trotano Enea,
Del Fiesolano braccio il colpo fello
Il capo, il collo, e'l petto gli fendea;
No'l tagliò già, ma gl'intronò il ceruello
Di modo tal, che per terra cadea,
Se'l buon Rouano ergendo il capo, e'l collo
No'l sottraea dal perigisoso crollo.

Risorto il gran Rosmondo intorno gira Vergognoso la vista, e in guisa tale Di seroce Leon risueglia l'ira Con la vergogna, e'l sier nemico assale, Cala vn sendente, e doue pon la mira Giunge del punto, sì che vetro frale Sembra l'arme di quel contro la greue Spada satal che'l sangue auida beue.

Quando rimira Armonte inciso il sianco,

E suori vscir da la serita il sangue,

E sente vacillar languido, e stanco

Il braccio inuitto, e l sieuol cor che langue;

Come rabbiosa Tigre a cui vien manco

La tolta prole, ò formidable...ngue,

Da graue sdegno punto, il serro stringe,

E contro il buon Latin ratto si spinge.

Tutta la forza sua, tutio il furore
In quel punto il guerrier destando aduna,
Manda da l'elmo suor l'acceso ardore,
E di rabbia la faccia, e'l petto imbruna;
A l'atto de l'insolito rancore
Congiura seco il fato, e la fortuna,
E con ogni suo feruido potere
Di unouo il buon guerrier un l'elmo sere.

Correcauto Rosmondo a la disesa,

E lo scudo ui oppon grosso, e tenace,

Ma poco gioua a la presente offesa,

Che tutto sdegno il Fiesolan gli face:

L'elmo non rompe già, ma sì già pesa,

Che nel tergo al destrier languente giace,

Raddoppia il colpo Armote, ma su in vano,

Che'l buon destrier da lui se'n gi lontano.

Oche fia del caual feroce il fenno,
Olo spauente, et si lanciò da parte,
Sì che l'aspre percosse a lui non fenno
Ostraggio alcun, ma giro al vento sparte;
Hor qui de l'ira infusa altro che cenno
Mirar si può, che violente Marte,
Le furie addoppia poi che si risente
Il tramortito Eroe di sdegno ardente.

Crefce con l'ira in ambidue l'affanno,

& s'alternano i colpi a mille a mille,

S'vrtan le fpade orribilmente, e fanno

Surger da gl'vrti lor faci, e fauille:

S'aggiunge pena a pena, e danno a danno,

Sdegno a sdegno onde geme in suon di squille

L'arme percossa, e formidabil vista

La pugna fa, che altrin turba, e centrista,

Non così spessa da l'aer sonante
Surta d'atre vapor grandine scende,
Quanto sen spessa i colpi, è da le piante
Froda a l'hor che Aquilon le selue offende;
Manda il comun furore ogn'arte errante
Ed ogni schermo lor vano si rende,
Ogni punta, ogni taglio, è sora, è taglia
La vana carne, è l'incantata maglia.

Colpo non vien da lor che larga piage,

Ron apra a l'alma entro à lor petti infusa,

Piaga non s'apre in quei se non allaga
L'arme di sangue v'la vita è consusa;

Rè per tanto col pir nessun s'appaga
Se non resse, dal s'nla vita esclusa,

Orribile a mirar la pugna s'rge,

Lspeciento, e puis ne petti perge.

Con orribile immago hor scema, hor cresce
Ne gli offesi guerrieri il moto, e l'ira,
E l'affanno, e'l furor confonde, e mesce
V gual virtù che al suo vantaggio mira;
E l'vno, e l'altro a cui tal gioco incresce
Tutto zelante a la vittoria spira,
Affrettando al suo sin l'orribil pugna
Col ferro alto il rigor la morte impugna.

S'aggirar tanto, e tanto fer che insieme S'auuinser con le braccia entr'ambi il collo, E suelti da l'arcion con forze estreme Dieron del pari in terra orribil crollo; Oue caduti ognun s aggira, e preme Per far l'irato suo desir satollo, Versa Armonte dal sen sanguigna yena, E langue a tanto saticar la lena.

E perche dianzi de le spade priui
Restar cauti tentando altri partiti,
Per sar de' corpi lor sanguigni riui
I micidial pugnali haucan gremiti:
E d'indegna viltà venuti schiui
Prostrati in terra diuenian più arditi,
Nouelli Antei cercando con ogn'opra
L'vno, e l'altro al riual restar di sopra.

Hormentre tenta ognun furtiua strada
Aprire al ferro, e sin porre a la guerra,
Ed oprar sì che a sotto entrar se'n vada
Il corpo auuerso, e premer l'ampia terra;
Armonte insuriato intanto bada
Restar sublime, e'l buon Rosmondo afferra
Sforzandosi volcarlo sopra il suolo,
Ma premendo le piaghe, accresce il duolo.

Sente Rosmondo che'l crudel riuale

Ne l'affannarsi più sieuol diuenta,

Perciò con doppia forza Armonte assale,

Eper sopra restar viè più ritenta:

Iui'l gremisce oue l'humor vitale

Esce vermiglio, e le sue forze allenta,

E così l'ange al sin che a viua forza

Sotto al suo impero a sottentrar lo ssorza.

Nel vario aunolgimento al fin si troua
Di sotto Armonte al principe sourano,
Che per sar di valor l'estrema proua
Muoue dietro al suror l'inuit ta mano;
Nè l'alternar di scosse o il fremer gioua
Di quei ch'ogni sua sorza adopra in uano,
Indarno sbuffa, e indarno ira, e vigore
Mesce per sar perdente il uincitore.

Come auuien se tal'hor neloce belua
Vien sopraggiunta da Leon repente,
E da quel posta in terra in uan s'imbelua
Oprando indarno l'ugna adunca, e'l dente;
Freme al fremer di lei la densa selua,
E d'ogn'intorno alto rumor si sente,
Tal sembra sotto al principe sourano
Tutto rabbioso il sier sigliuol d'Ircano.

Chiede pietoso il pio Rosmondo a quello,
Che deponendo il naturale orgoglio,
Ceda placato del mortal duello
Alui l'impresa, e'l funeral cordoglio;
Quel più s'inaspra, e più ritroso, e sello
Diuien qual suol uenir per vento scoglio,
E tenta tuttauia furtivo il braccio
Oprare, e sottrar sè dal graue impaccio.

Ein cambio di risposta fremer s'ode
Qual tra i neuosi colli vn vento alpino,
O vapor denso ch'atra nebbia annode
O suror d'onda a l'impeto marino;
Teme Rosmondo la nemica frode,
E'l variar del caso, e del destino,
E de l'indugio suo pentito, affretta
La man veloce a l'veltima vendetta.

Alza il possente braccio, e mentre Armonte Per vscirgli di sotto in van s'aggira, Dieci volte nel petto, e ne la fronte Gl'immerge il duro ferro, e smorza l'ira; Empie morendo di bestemmie, e d'onte L'aer quell'empio, e suor col sangue spira Tutta sdegno, e suror l'anima immonda Fuggendo ratta di Cocito a l'onda.

Morte

Mortoil possente Eroe, lieto Rosmondo
In piè si drizza, ed anelante, e stanco,
Netto dal tetro sangue il serro immondo
Il ciel ringrazia, e se'l ripone al sianco;
Corre Cesare a lui con cor giocondo,
E mille volte abbriccia il guerrier franco,
Corre heta mirtilla, e seco a paro
Brimarte ardito, e ogni signor più raro.

Fù portato di peso al padiglione
Soprale braccia de' pietosi amici,
Oue con medichenol: promsione:
Giunti eran molti a fur gli viati visici:
Restò mirando la crudet tenzone
Smarrito il Rè co i Fiesilan nemici,
E di stridenol gemito, e sospiri
Colmar la Reggia, e' suoi superbi giri.

Impose nel partir de lo steccato

Cesar, che si readesse il corpo estinto

At drappel che contui discese armato,

Virtù stimando d'esser cortese al vinto:

Fù dunque il morto Eroe preso, e portato

In fiesot da l'amiche braccia auuinto,

E det seroce Ircan che'l tutto a pieno

Vidde da' muri esposto sopra il jeno.

Freme di doglia il sen quando riguarda
Lui che cocanto amò, di spirto priuo,
E fa de' languid' occhi mentre il guarda
Piouer di pianto esacerbato vuriuo;
Vaccorre ratto ogn'altro Eroc, ne tarda
Versar pianto da gl'occhi intempestino,
Serpe l'ira tra'l pianto, e' cuori incita
A la vendetta, e a non curar di vita.

Tornam stacol duol confusa Aletto
Cont infernal veleno, e conta face
Accesam flegetonte infiamma il petto
D'Ircano, e d'empia rabbia il sen gui sface:
Ferue intutti vgualmente il crudo affetto,
E la disperazion s'ange, e disface,
Colmando l'orbe anuclenate menti
L'on rabbia interna de l'accese genti.

Vuol disperato ognun morire, e prima,
Che cedere al Roman perder la vita,
Rè più del Regno, e de l'honor sa stima
Né del tesor che più le menti incita:
Dunque col duol che a tutti rode, e lima
Il petto, Ircano a la vendetta incita,
Desiando venire a l'hora estrema,
Che sua rouina il campo colga, e prema.

Straboccheuole sdegno i petti irati
Sueglia a la guerra, e la quiete aborre,
S'odon per tutto gemiti, e latrati
Del vulgo che a veder l'estinto corre:
Indi guerra gridar da tutti i lati
Empiendo d'arme ogni eleuata torre,
E sperando zelanti in lor salute
M ista di sdegno suscitar virtute.

Intanto il Re per le funebri pompe

Del figlio inuita le dolenti schiere,

E con dolor che i duri petti rompe

Veste di negro i manti, e le bandiere;

L'aer percossa in vn s'ange, e corrompe

Dal sospirar di quelle turbe altere,

Concorre al suon di strepitosa tromba

Ciascuno al tempio que atro suon rimboba.

Per tutto oue si passa, oue il feretro
Varcando vien col riuerito busto,
Che a rimirarlo ancor d'oseuro, e tetro
Timor sa'l cor venir timido, e angusto;
Con sera vista, e lacrimabil metro
Appar d'orrida morte il muro onusto,
Che in mille, e mille guise era dipinta
Da mano industre, à reali opre accinta.

Detro a cui poi rigando l'ampia terra
Anlle infegne seguian, mille trosei,
Da esso vinte, e depredate in guerra,
E tolte a forza a Duci, e semidei;
Giunti a l'ampia magion ch'intorno serra
Con ricca pompa i regi mausolei,
Fù l'estinto guerriero in degno loco
Posto apprestando in vnla pira, e'l foco.

Hunorato

Honorato l'estinto a suon di carmi
Da dotte lingue alternamente esposti,
Fur da pia man sopra gli cretti marmi
Gl'inceneriti suoi membri riposti:
E fatto in cima ni bel troseo de l'armi
Con questi accenti a simil sin composti,
Entro a quest' vrna con Armonte l'arte
Giaciono estinti, e'l grand honor di Marte.

Fur poscia intorno a l'area in varie guise Sculte mille virtù cinte d'alloro, E di color diuersi armi, e diuise Tra barbariche pompe ampio tesoro; Dato sine a l'esequie il Rès'assise Nel trono eretto al funeral decoro. E in simil note contro l'armi auuerse Volto, il presente giuramento aperse.

Io giuro (odami il cielo, e'l basso inferno)

Non depor l'armi mai, non depor l'ira,

Se pria non pongo con silenzio eterno
L'occisor de' mici figli in ampia pira;

Prenda dunque di me Pluto il gouerno

Con l'empie furie cui dal grembo spira,

Vada il Regno in rouina, e s'empia il tutto

Di morte, e d'ombra, di spauento, e lutto.

Pur che nel cader mio con rgual crollo
Caggia distrutto il traditor Latino,
Fiaccando a par con mè la fronte, e'l collo,
Onde ne gema il regno di Quirino;
E d'ampia strage il monte, e'l pian satollo
Ponga o mai fine in tutto al reo destino,
Vada il mondo sossopra, e perda il cielo
La luce, e'l moto ascoso in tetro velo.

Ciò detto spinto da incredibil pena
Qual vipera calcata, o crudel angue,
Chiede vn drappel Roman che a la catena
Intenebroso luogo auuinto langue;
E per dare al furor più polso, e lena
Gli scanna di sua mano, e sorbe il sangue;
E con sì crudo esempio ogn'altro alletta
Ad inasprir le menti a la vendetta.

Beue il vermiglio humor dal sen bollento
A forza tratto, e da gl'incisi cuori
Con stran'orror l'inuiperita gente
Instammando il pensier d'vguali ardori:
S'irrita di ciascun la cicca mente
Suegliando a gara in lei mortal surori,
Corre a le mura impetuoso, e grida,
E con mille improperi il campo ssida.

Il fouran Capitan punto non cura
De' disperati le bestemmie, e l onte,
Ma'l giorno appresta, che a le inuitte mura
Destina con feruor voltar la fronte:
Perciò con tutto il cor tenta, e proccura
Mille menti compor, mille man pronte,
E intanto de le nozze il sin bramato
Segue, onde può Rosmondo esser beato.

Corteggiatori son de' lor piaceri

La gioconda allegrezza, il gioco, e'l riso,
Che san sempre spuntar diletti veri
Ne l'amoroso cor dal duol diviso:
Rimbomba il ciel di gaudio, e' petti alteri
Inchria Amor con baldanzoso viso,
E di vaghi tornei, musiche, e danze
Suonan le piazze, e le pompose stanze.

Cessati i giuochi, e gli amorosi spassi,
E sopraggiunto il di presisso al'opra,
Onde a Fiesole armato il campo passi
Per mandar la real magion sossopra;
Ogni supremo Duce a l'arme dassi,
E pe'l vegnente giorno in vn s'adopra,
Il General con l'altra turba magna
Escon cinti d'armati a la campagna.

Di macchine munito, e di trinciere
Torna a' deposti alberghi il campo ardito,
S'alluoga, e rinsorzar sorti, e frontiere
Fà d'ogn'intorno dal drappel siorito:
Indi poi rassegnar l'armate schiere
Col graue suon del marziale inuito,
Dispon di nuouo i Capitani, e quelli
Gandottieri di torri, e di castelli.

PA

Pa Rosmondo d'ognun Duce, e maestro Dandogli vyuale a sè potere, e cura, Onde ò se'n vada per cammin terrestro, O per aperto ad espugnar le mura: Sdegna l'inuitto Eroe pensier sinestro, Nè vuol guidar l'incognita congiura, Che stima opra congiunta à vil persidis L'andar coperto sotto ascosa insidia.

Ricusa dunque il generoso Duce D'assalir la Città per cieca strada, Non che tema guidare oue non luce Per cauernosa via l'ampia masnada: Ma più dritto desso nel sen gli luce Che sopportar non vuol che ascoso vada, Dunque a Brimarte Cesar di sotterra Impon che porti a la Città la guerra.

L'insidioso incarco volentieri

Accetta il Duce ardito, e mette in punto
Per poi seco condur mille guerrieri
Con cui per là passar, prende l'assunto:

Chiama seco a tal fin mastri, e ingegneri, Che tal'opra trattar sapean per punto, E con lieue di ferro, e pali, e marre Por per la caua aprir, puntelli, e sbarre:

Non vuol Mirtilla in quell'estremo giorno Vscire armata contro il forte Ircano, Che di sar gli parria grauoso scorno Contro a lui sulminar l'inuitta mano: Resta dunque a guardar le mura intorno De la nuoua Città pe'l gran Romano, Con cinquecento Eroiche seco armati Cesare al dipartir gl'hauealassati.

Da quattro cauti il General destina
Assalir la Città senza la tomba,
E per portar colà maggior rouina
Le torri acconcia, e la rotante fromba;
Indi la pronta voglia, e repentina
Fà nota al suon di risonante tromba,
Che al destinato assalto, con sonore
Strida, inuita le turbe al nuovo albore.

## Fine del Canto Decimo Nono.





### CANTO VIGESIMO.



I A il chiarissi mo Sol che'l mondo alluma Spargea di rose

Spargea di rose in Oriente il Cielo,

E da l'erba, e dal fior l'algen te bruma

Scotea l'aura nascente accolta in gelo: E l'augellin con la veloce piuma Carolando da l'vno a l'altro stelo,

Richiamaua con musico discorso A le satichel huom, le sere al corso:

Al'hor che al suon di strepirosa tromba Corse il Campo Latin rapido al'Armi, Econ rumor, che sino al ciel rimbomba La terra empì di bellicosi carmi: Qual vento altier che violente piomba Da monte alpestre, e suelle arbori, e marmi, Si mosse ardito, e da l'erboso smalto Con grane ssorzo incominciò l'assalto. Strozzi, che già con chiaro stil sublime Celebrasti'l souran mediceo Duce, Che mentre il siero Radagaso opprime Alta disesa a' patrij alberghi adduce; Deh spira al mio pensier sonore rime, E a la grand'opra mi sia ch'ara luce, Sì che di Fiesul narrand'hora il pianto Voli il mio perso al più samoso vanto.

Tù che tant'altri con ben'gna mano
De la virtù ne l'alio monte guidi,
Ancor volgendo a mè sembiante humano
M'introducesti al Rè de' Toschi l. di;
Et hora a tè ch'io non ricorra in vano
Con l'altre molte cortesie m'assidi,
Piacer per tè mio Mecenate spero
Al grad' Augusto, che d'Etruria hà impero.

Con rouina mortal tenta ogni torre
Rotti gl'intoppi appropinquarfi al muro,
Sotto a i gran palch l'Ariete corre
A pronto reffizio intrepido, e sicuro.
Ogni tardanza, ogn'indugiar s'aborre
Da l'alme inuitte al fitto già maturo,
Piegansi gl'archi, e rouinosa gira
La mortal fionda, e pietre, e bronzi tira.
Sembra

Sembra vn bosco de l'asse il denso grembo In cui spira Aquilon repente siato, Fanno i lanciati dardi oscuro nembo Lungo il muro apparir per ogni lato: Per tutto de la terra il denso lembo Di nero sangue s'impaluda, e'l prato, Surgon trattate da le man più degne Sferzando l'aer le Romane Insegne.

Formidabile oggetto, altri supino

Giaver si mira da troncon trasitto,

D'asta lanciata, altri languir meschino,

Boccon per terra in duro acciar consitto;

Altri del suo morir quasi indouino

Fuggir di morte il marzial constitto.

E mentre vicir dalle sue man si crede

Inessa vrtarsi, che non se n'auuede.

Chi rouina da merlo, e chi da sasso
Quindi lanciato disperato muore,
Chi da saette vien di vita casso,
E chi giunge calpesto al'vltim'hore:
Chi sotto al pondo di destrier già lasso
Infranto, e lacerato il sianco, e'l core,
Manda languente suor l alma sugace,
E chi ferito a morte in terra giace.

Orribile a veder sembra il terreno

A gli occhi altrui di mebra ancise, e d'osa,
Misti col sangue d'osn'intorno pieno,
Per cui vie più s'inalza, e più s'ingrosa;
S'ode vn slebil clamor di quei che meno
Vengon, confuso, onde la terra è scossa,
S'ode d'arme percossa, e di metalli
Strano rumor d'huomini, e di canalli.

Dal'vn canto, e da l'altro in guisatale,
Che suol nel verde Aprile Ape ingegnosa,
Quando librata su'l vigor de l'ale
Forma battaglia orrenda, e spauentosa;
E d'ogni parte con piaga mortale
Cade estinta la turba bellicosa
Con vgual strage, e si rimira il suolo
Colmo de'corpi del volante stuolo.

Il disperato Fiesolan qual suole
Tigre rabbiosa, ò rigida Pantera,
Lancia da l'alta, e rouinosa mole,
Etraui, e merli ver l'odiata sibiera.
Indi con acqua, e calce ombrar del sole
Fa la gioconda, e luminosa ssera,
E con nembo di strali, e di rouine
Tenta ordire al Roman l'estremo sine.

Stail pertinace Ircan qual rigid'angue
Tra disperata turba al muro in cima,
E quella incita sitibondo al sangue
Ne'l minacciar del Ciel, ne morte stima.
Resta dal suo suror per terra esangue.
Sotto al muro il drappel renuto prima.
Da pietre dilaniato, e violenta
Copia di dardi, che sdegnato auuenta.

S'oppone al furor suo d'armaticinto
Il General de le Romane schere,
Perche da le sue man trasitto, e vinto
Fia quel giorno fatal posto a giacere.
E'l ciel che al suo suror già s'era accinto
Fin ponesse al presisso suo volere,
Qui dunque d'ambo i lati in varie guise
Caggion repente molte genti vecise.

Caggion tra la rouina, e la procella

De grauissimi colpi vn an pia pioggia

Di tronche membra, d'ossa, e di ceruella,

Miste col sangue in più terrib l foggia.

S'vrtan le torri a gara, e le costella

Confer'oggetto, in cui discende, e poggia

Turba immensa d'armati, e fan di viorte

Orribil vista, e spauentosa sorte.

Ma d'altra parte oue Druarte incita

Le schiere, el'armi apropinquarsi a' muri,
Corre pronta Cidippe, e porta aita
Con ampia turba, e quei rende sicuri.
Caggion per le sue man prini di vita,
Molti, a guisa che fan pomi maturi,
Corre la morte d'ogn'intorno, e scote
L'alma da' corpi oue la falce rote.

Da l'altra banda oue Guiscardo accosta
Da le mura le macchine correnti,
Con le disese vanne, e' colpi apposta
Il Trace Osmida, e' suoi seguaci ardenti;
Questi guidò da la scoscesa costa
Del mar mille d'acciar munite genti,
Dianzi per opra del tartareo stuolo
Che lor su Duce, e gli guidò dal polo.

Inuitta è questa schiera, e non pauenta
Per periglio di morte, o di fortuna,
Nè men per faticar le forze allenta,
Ma pugna al Sol nascente, & ala Luna;
Carca grand'archi onde sdegnosa àuuenta
Nembo di frecce, che la terra imbruna,
Con nerborute braccia immense pietre
Scaglia, e sà sì, che ognun da lor s'arretre.

Il Capitan di smisurate membra
Quasi gigante, nuoua mazza aggira,
Con cui l'anime scaccia, e' corpi smembra
Sfogando sopralor gli sdegni, e l'ira;
Nuouo Nembrotte, e Capaneo rassembra
Nel muro eccelso oue il crudel s'aggira,
E con colpi terribili, e pesanti
Tien da sè lungi caualieri, e fanti.

Questi col fier drappel tenne lontano
'Dal muro eccelso il Capitan di Roma,
E dilagò tutto di sangue il piano
Rendendo ogni sua forza estinta, e doma;
Ma intanto là doue il guerrier sourano
Porta ver la Città grauosa soma,
E con macchina eccelsa il muro scote
Più gran rumor l'orecchia altrui percote.

Passa Rosmondo impetuoso, e porta
Mortale assalto, e perigliosa guerra,
Oue munita la principal porta
Volta vers' Austro altrui s'ascode, e serra:
Qui con la cura di si fida scorta
Da la torre, e da palchi si diserra
Il drappel valoroso, e porta a i muri
Colmi d'armati atroci incontri se duri.

Hebbe incontro Rosmondo il giorno Arbăte Nouellamente iui comparso, il quale Nato in Ardea con membra di gigante Al'inuitto Roman si sè riuale; E calcando la terra, e l'onda errante Sparse la fama sua con rapid'ale, Fin che a l'orecchia il caso gli peruenne D'Ircano, e in disension di Fiesole venne.

Venne a gran corfo, e da l'Ercinie selue
Trasse di masnadieri immensa torma,
Usi cacciando le feroci belue
A seguir di Leoni, e d'Orsi l'orma;
Contro a' cui nulla val che si diselue
Terror di morte, ò spauenteuol forma,
Che a quei non giungeria tema, ó terrore
Fiamma d'Inferno, ò d'atro nembo orrore.

Hor questi armati di faretra, e d'archi,
Coraggiosi si fer contro a Rosmondo,
E in vn momento sur lentati, e scarchi
Verso i seguaci suoi con mortal pondo;
Altri passando d'Acheronte a' varchi
Volser colmi di sangue il tergo al mondo,
Et altri non ancor di vita vsciti
A piè del muro s'assiliggean feriti.

Spinge l'audace assalitor la torre,

E seco vnico l'Ariete duro

Seguendo il moto suo la turba corre,

E sotto a' palchi s'appresenta al muro:

Chi schua i colpi, e chi la morte aborre,

Chi coperto d'acciar passa sicuro,

D'antenne onusto, e d'eleuate scale

Con cui poggiando l'inimico assale.

Tenta il Duce souran passar dal ponte

A suo poter ne la merlata cima,

E seco hà mille cor, mille man pronte,

Che di calarlo, e in lui passar san stima:

S'oppone Arbante, e sa di morti vn monte

Cader da l'alto giù ne la parte ima,

Mentre sospeso il ser'ordigno stende

Il curuo tergo, e vano il penser rende.

Vano

Vano rende il pensier di quei che vniti
Erano con Rojmondo a sar tant'opra,
Però che pronti i disensori arditi
Mandan con le saette ognun sossopra:
E con tanciati suochi, ed insiniti
Ordigni, san che in darno ognun s'adopra,
Torni dunque al suo luogo il vasto legno;
E van riesce il macchinato ordegno.

Amampa d'ira il giouanetto a l'hora,
Che riuscir l'opra sallace vede,
Nè vuol più ne la torre sar dimora,
via ratto moue ver la terra il piede:
E qual nocchier che l'agitata prora
Rimedia in darno, altro scampo non vede,
Che correre al batello in cui la speme
Posta, e de la jua vita, e d'altri insteme.

Tale il prudente eroe poi che fallace
Il primiero difigno gli riesce,
Ricorre a l'aitro, e con pensier tenace
Tra l'ima turba si confonde, e mesce:
Mone aintato dal drappello andace
Il cozzator montone, e rischi accresce,
Coperto da testuggini, e fa in guisa,
Che apre a la posta la corteccia incisa.

Scende al rumor precipitoso Arbante,
E con la forza, ch'ogni forza eccede,
D'ampi globi di terra l'vicio errante,
E di traui vastissime prouede:
Suelle pezzi di mura, e ponsi auante
Al continuo picchiar che sempre riede,
E quasi forsennato incide, e suena
Quei cui manca a l'oprar l'arte, e la lena.

L'assalter da l'altro canto affretta

Sueller dal muro i cardini tenaci,

E l'opposta muraglia a terra getta,

Eacendo i sforzi altrui vani, e fallaci:

S'apre di nuouo il foro, e in se ricetta

Con fera guisa i percussori audaci,

Entra Rosmondo impetuoso, e sforza

Del grande Arbante la terribil forza.

Paßa il guerriero, e'lcolpeggiar non bada
Del feroce nemico, e in quel s'affronta,
Rotando in cerchio la fulminea spada
Per tosto vendicar l'incarco, e l'onta;
Donunque giunge il ferro auuien che rada,
O ferisca di taglio, ò ver di ponta,
Resta d'un di quei colpi che suol fare
Piagato Arbante ond'atro sangue appare.

Col fianco aperto il fier nemico spinge
La spada verso il feritor seroce,
E in vn punto mi dismo lo sospinge
Con la spada, consivrto, e con la voce;
L'vrto con violenza lo rispinge
Indietro, ma'l colpir poco le noce,
Che del Troian l'adamantino scoglio
Osta al rigor del violente orgoglio.

Non per questo Resmondo il passo arresta.

Ne del rabbioso feritor pauenta.

Ma colmo d'ira in quisa di tempesta.

Mossa da l'Austro al desensor s'anuenta:

Qual sier Leon che in orrida foresta.

Scotendo il tergo più crudel diuenta.

D'on'aspra punta il sier nemico punge.

Così che aprendo il petto al cor le giunge.

Ne la sede del cor confusa l'alma
Il micidiale acciar passando troua,
E spanintato da la mortal salma
Brutta di sangue la sospinge a proua;
E sce al ritrar del ferro, e gloria, e palma
Lassa al Roman, che poscia entrando troua,
Più duro intoppo, e più crudel contesa
Dal concorso comparso a la disesa.

Corre al rumor la disperata turba

Guardando mesta il suo vicin periglio,

Qual tepesta, che'l mondo, e'l ciel conturba

Scesa da monti adombra il sol vermiglo:

O come al'hor che irato vita, e disturba

L'Euro il vast'Ocean, guerra, e scompiglio

Portando a' legni con volubil flutto,

Che consumato l'vn, l'altro è produtto.

N 2 Tal

Tal di Rosmondo la possente destra

Quanti ne vecide più, quanto più valea,

Tanto più il suon de la mortal tempesta

S'atza, e con più se ruor cresce la calca;

Chi vid le mai da monte, ò da sovesta

Richia nata da Mopso, ò da Menalca

Scender di gregge innumerabil torma;

Giudichi cal di questi esser la forma.

Hor qui prefa à due man l'orribil Morte
L'adunca falce fa di estinti vn monte,
Mandando al pian con miserabil sorte
Le tronche membra a le sue surie pronte:
Corre tepido il sangue in mille torte
Strade, formando un sormidabil sonte;
In cui l'ostinazion cieca garreggia,
E la disperaz on tra'l sangue ondeggia.

Nn mono Briareo Rosmondo sembra

A gli occhi altrut, che cento braccia scota,
Voland e ttorno à lui troncate membra

Mentre l'orrida spada intorno rota. (bra
Co gli huomini il destrier trasigge, e smemFormando auanti a sè sanguigna rota.

Formidabil così, così peruersa, (sa.
Che chi l'intreecta, à l'alma, o'l sangue per-

Ne per questo la turba si ritira,

Ma corre disperata al crudo esizio,

E se ben d'ogni vena il sangue spira

Di ritrarsi al sicur non sa giudizio:

Così disperazion gl'instamma l'ira,

Così del gran Latin brama il suplizio,

Muor combatiendo, e prima che suggire

Da lui, ruol mille volte, e più morre.

Se'l Portico mortal de Fiefolani V.

Corpi s'ingobra ogn'hor, non men s'accrefce
De l'estinta filange de Romant,
Che in ampia strage si confonde, e mesce.
Quì d'ogni parte aspro menar di mani
Mirar si può, ne il mortal gioco incresce,
Vanno tutti vgualmente à sit di spade
Di cui son colme le sanguigne strade.

Ma così de' Roman cresce il tumuleo,
E de la gente auuersa il muro scema,
Ch'è forza pur che rapentino insulto
Il Fiesolano stuol d'incontrar tema.
Va innanzi vittorioso il campo adulto (me
Qual fiume, che per pioggia ondeggia, e fre
Lussando il suol di lacerate membra.
Si lastricato che vno Inferno sembra.

Ver la seconda porta il passo mone
Con Rosmondo il drappel vittorioso,
One giunto repente aunien che trone
Contr'eso intoppo sero, e spanentoso.
Che Pindauro vno stuol contro gli muone
Oltre a ogni creder forte, e coraggioso
Ed es qual serocissimo Leone
Di spada armato al gran Latin s'oppone.

Costus dianzi tra nembi infausti; e neri
Di Lepanto partito in Fiesol venne,
Nemico del Roman, da cui gl'altieri
Regni sur tolti, ond'ei lo scettro tenne;
Hauea da selue accolti, e monti sieri
Due mila Eluezi, e come hauesser penne;
Da lui guidati, e dal Rettor di Dite
Eron comparsi a la sanguigna lite.

Bellicoso drappello, a cui simile
Di vigor, di sierezza, e di virtute,
Altro il mondo non hà da Battro, a Tile,
Ch'hauea più imprese fatte, e più vedute p
Questo nel muro cretto hor prende a vile
Di se stesso la vita, e la falute,
E scoperto da' merli il Roman seme
Con disusato ardir percote, e preme.

Sprezza Rosmondo le rouine, e' dardi,
Che vengon gin da la magion murale,
E baldanzoso con terribil guardi
La forte porta impetuoso assale;
Gran perdita si mando il vincer tardi,
E l'affrettarsi medicina al male,
Perciò impugnando l'ardimento, incita
A la pressezza la sua gente ardica.

Il rotto muro, ed appianare il calle,
Indi la torre oue s'asconde, e serra
Gran provission, passar dietro ale spalle.
E passata entro a lei ratto si serra
Con molta ciurma, e per l'aperta valle
Con la volubil machina trapassa
Contro à l'Eluezio, e l'alte mura abbassa.

Resta a l'altezza de l'eccelsa mole

Più basso il muro, e men sicuro il sito,

S'erge Rosmondo co i compagni, e vuole
Calcare il ponte, e là passare ardito.

Ma la pioggia de' dardi adombra il Sole,
Onde morto vn ne vien, l'altro ferito,
Cala il ponte si ben, ma chi per lui
Brama passar, passa ne regni bui.

Corfero innanzi al Caualier sourano
Molti, ma tosto traboccar da l'alto
A furia di percosse, che la mano
Strana mandolli a insanguinar lo smalto.
Al fin di sdegno acceso il gran Romano
Esce veloce al periglioso assalto,
E per l'alto sentier drizzando il piede
Ne l'opposta muraglia ardito riede.

Saluo riede il guerrier, ma graue intoppo
Se gli fa innanzi, el pronto corso allenta, «
Che'l sier Pindauro a lui vien di galoppo
Quasi destrier superbo, e gli s'auuenta:
Fù la percossa impetuosa troppo,
Che graue sopra l'elmo gii presenta
Mira Rosmondo abarbagliato mille
A sè d'intorno siaccolé, e fauille.

Ma come suol d'inviolabil palma'
Ramo dal pondo (solleuarsi,) e duro
Più'l tergo sar, così da l'ampia salma
Solleuò il capo il Caualier sicuro.
E d invitto ardimento armata l'alma
Pria stabilito il piè ne l'alto muro,
Cominciò col nemico aspro duello
Mentre rscia de la torre il suo drappello.

E de la schermail sier German maestro
Di cui Rosmondo a pien sà l'vso, e l'arte,
Hor mette innazi il maco, hora il piè destro
L'vn l'altro, e sinti colpi a pien comparte.
Hor assegnano al dritto, hor'ai sinestro
Fianco le spade, hor sono al'aura sparte
Le sinte botte, da più sinti, e rari
Apprestati da lor cenni, e ripari.

Stà saldo il piè d'entrambi, e non consente Ceder dramma diterra, e se tal'hora Parte dal segno, dietro al colpo sente Il cor che al proprio loco il tira ancora. Co occhi d'Argo al suo vantaggio hà mete Il Roman Duce, e così ben lauora, Che in picciol tempo il crudo Eluezio mana A versar l'alma sua per larga vena.

D'vna punta il ferifce al manco lato
Mentre al destro ferirlo accenna, e gira
Il ferro in difension de l'apprestato
Colpo, di lui, che in lui preso ha la mira.
Salua se stesso, e'l gran Rival piagato
Lassa con piaga da cui l'alma spira,
Correndo ratta al tenebroso siferno
A dar notizia del viver moderno.

S'empie intanto di gente il muro opposto;
Che da la torre eccelsa esce pel ponte;
Và innanzi Morte con la falce, e tosto
Fà da muri cader d'estinti vn monte:
Sgombra Rosmondo del drappel composto
Il denso cerchio, e con orribil fronte
Lo manda dissipato à tutto corso
Ver la Città chiamando altro soccorso.

Chi per lanciati ponti fugge doue
Sorge nel terzo giro ampia corona,
Chi verso l'altra porta il passo mone,
E tra esa e'l nemico s'imprigiona.
Per tutto intanto orrido sangue pione,
E l'aer d'alto strepito risuona,
Corre al rumor da la Città in quel loco
Tutto il feruor del bellicoso gioco.

N 3 Ilbal-

6 E

Il baldanzoso Capitan non tarda.

A far passar la torre al terzo giro.

Rotti gl'intoppi, e in guisa di bombarda.

Trascorre auanti spauentoso, ed iro;

Caccia i suggenti, vecide chi ritarda.

Spinge vgualmente a l'ultimo sospiro.

Maglianon u'hà, non u'hà corazza,o scudo.

Soltroua scampo chi de l'armi è ignudo.

Sdegna l'inerme il feritor benigno,

E l'armato infestando atterra, e strugge,

Tutto è sudor, tutto è d'humor sanguigno,

Infuso di dolor che morte adugge;

Chi tra deserto mai strano, e ferigno

Visto hà Leon quando rabbioso rugge

Da fame spinto in mezzo a sier drappello

Di belue, stimi appunto scorger quello.

Hor mentre ardito strugge l'ampie torme De gli nemici il vincitor Latino, Cesare altroue contro al Rè non dorme, Matenta indurlo a l'vltimo destino; Moue l'Oste a l'assalto in varie sorme, E verso il muro altier drizza il camino, Traendo seco con diuersi ordegni Monton cozzanti, catapulte, e legni.

Spinge la mole sua doue sublime
Egli si mostra, a la sua schiera in mezzo,
E in vn la porta, e la muraglia opprime
Con esa, e col monton senza intermezzo;
Cozza il ferrato legno ardito l'ime
Parti, e sa lor sentir crudel ribrezzo,
Urtala torre col suo ponte il muro,
E moue assalto spauentoso, e duro.

Appoggia a vn tempo in lui l'ardita turba
Con intrepida man mille, e più scale,
Sopra le cui, nè s'ange, ò si couturba
Da varie parti impetuosa sale:
Il disperato Rè l'ordine sturba
Co graue intoppo, e mal s'aggiunge al male,
Scarca nel salitor di pietre vn nembo,
E scote de la terra il tetro grembo.

Hauea composta sopra immensa traue Con testa acuta di metallo vn maglio, Che ver la torre impetuoso, e graue: Scoccando a lei portò noia, e trauaglio; Questo vrtando souente sa che paue Cesar suggendo il Fiesolan bersaglio, Sharagliata la torre, e'l ponte rotto, E'l drappello stordito, e malcondotto.

Fugge il graue picchiar Cefar, né troua Parte doue allocar la vasta mole, Per far poscia con lei più certa proua Di che contro il voler si lagna, e duole; Visto poi che'l tentar nulla le gioua Vsa lo sforzo ch'ei sempre vsar suole, Da lei discende, e strada più sicura Prende per superar l'oppostemura.

Få fotto a faldi palchi altri Arieti
Condur, che appo le torri in lor confida,
E tenta i forti muri, e le pareti
Romper con quelli oue il gran Rès'annida;
Indi con archi, al difensor divieti
Fà in guisa \*al che dal ripar lo snida,
Poscia vittorioso passa, e scote
Con quei le porte, e le muraglie immote.

S'ingrossa il Campo tuttauia tentando Ripor le scale, e superar la terra, Ma dietro al muro il Fiesolano ostando Tenta portar più sanguinosa guerra, Con lieue, e grosse traui il muro alzando Addosso a l'Oste lo sospinge, e serra, Diuelta la muraglia, e immensa strage Fà del Roman con sanguinosa image.

Spettacol miserando, orribil guisa
Di guerreggiar, son dal repente crollo
Trite le membra, e l'armi, e con diuisa
Maniere rotte l'ossa, il tergo, e'l collo;
Restò sepolta, e in vn la turba vecisa
Sotto il gran muro, e'l vincitor satollo,
Per mille ponti rifuggito a l'altro
Giro, in difesa ponsi ardito, e scaltro.
Seppel-

60

Seppelliti restar tra le rouine
De la suelta muraglia più di mille
Duci, e guerrier de le turbe Latine
Vsciti da Città, Castella, e Ville:
Mail sommo Capitan, che l'intestine
Menti desia domar, nouello Acchille,
Non sbigottisce già, ma visto il muro
Aperto, passain lui via più sicuro.

Lassa la porta, e pe i giacenti sassi
Corre con l'Ariete, e con le genti,
E ver l'altro serraglio drizza i passi
Al gran periglio più che prima intenti:
Non son da l'alto i difensor già lassi,
Ma con calce mischiate acque bollenti
Versano addosso à feritori, e fanno
Sentire a molti vn'angoscioso affanno.

Ma intanto che col Rè Cefar garreggia Con terribile affalto, e impetuoso, Non stà Riccardo assiso in alta seggia Con la gente di Fiesole in riposo: Mamille suor de la mondana Reggia Manda al Regno di morte tenebroso, E con diuerse macchine procura Poggiar co' suoi ne l'ostinate mura.

Hà incontro Osmida il formidabil Goto,
Che la turba Noruegia erge, e gouerna,
Che porta in man la furibonda Cloto,
Che ogn'alma inuia ver l'infernal cauerna:
Questi discaccia con terribil moto
Dal muro de' Latin la turba esterna,
A forza d'auuentate selci, e dardi
Uscite da le man de' più gagliardi.

Marte cinto d'acciar la fronte, e'l tergo Spauentoso s'auuenta in mezzo a l'ire, E qual ne l'onda immersa Anitra, ò Mergo Nuota nel sangue, e fale calche aprire: Chi dal trasitto petto, e chi dal tergo Un vermiglio rescel sa scaturire, Per tutto oue riguarda l'occhio vede Strage, rouina, orrida morte, e prede. Il Roman Duce al gran negozio intento
Sospinge la gran macchina, e disegna,
Che portando al nemico alto spauento
Scenda nel muro il ponte a por l'insegna:
Corre al riparo Osmida, e d'ardimento
Colmo, rota la man, che morte sdegna,
Scaccia l'alme da' corpi, e in simil'opra
I cadaueri lor manda sossopra.

Auanti a l'alta macchina le piante
Ferma il feroce insuperbito, e sembra,
In Terebinto il Filisteo gigante,
Che i corpi incida, e l'infelici membra:
Chi d'hauer visto entro la mandra errante
Gregge in preda de' Lupi si rimembra,
Potrà ben giudicar che vgual rouina
Faccia costui doue il gran braccio inchina.

Ma s'ei di crudeltade, e sdegno armato
Fa de' Romani asprissimo gouerno,
No men Guiscardo, e'l suo drappel pregiato
Fan co i gran colpi a gli nemici scherno;
Egli preso con man l'arco, e curuato
Manda mill'alme al tenebroso Inferno,
E con aste lanciate, e graui pietre
Fa che del muro ognun sugga, e s'arretre;

S'ode altroue qual tuon, che alterno scoppia Strepito orrendo, e spauenteuol rombo, One Druarte il natío stile addoppia, E fa col suo drappel souran rimbombo; Durippe hà incontro le Gelio orribil coppia Atti à sosfrir l'intollerabil piombo, Questi vniti al guerrier fan gran cotrasto, E reprimon di lui l'animo vasto.

Come taluolta auuien se vgual battaglia
Sorge nel Ciel tra l'Aquilone, e'l Noto,
Ch'vn dal suo cato il bosco vrta, e sbaraglia,
E l'altro il torna al suo volubil moto;
Fremono i nébi, e s'uno auuien che assaglia
L'altro con salto violento, e immoto,
Quel preso forza lo rispinge, e sanno
Intanto al mondo entr'ambi estremo danno.

La giouanetta bellicosa spinge
Dal muro incontro al Caualier sourano
Vn d.lunio di dardi, onde si tinge
Di tetro sangue dilagato il piano;
Ei non curante il suo castel sospinge
A la volta di lei con pronta mano,
Etra il nembo mortal de le saette
S'auuenta, e'l ponte ne le mura mette.

Visto il ponte calar la gran donzella
Corre a l'oscita, e vi si mette in guarda,
Presa a due man la spada, e la rubella
Turba pronta à l'oscir sa venir tarda;
Caggion miste col sangue osa, e ceruella
Di quei ch'hebber la voglia più gagliarda,
Cade il pronto desio da i cor sicuri,
A chi desia passarne gl'altimuri.

Sol mirando Druarte il gran periglio
E l'oggetto euidente di sua schiera,
A l'insegna immortal dato di piglio
Corre animoso ver la donna altera.
E qual falcon che di tenace artiglio
Armato, insesti ò Lepre, o altra fera,
A lei s'auuenta, che a incontrarle, passa
In mezzo al ponte, e'l fatal ferro abbassa.

D'vn aspra punta le percote il petto
Tutto insiammato, di mortal rigore,
Non passò già, ch'era buono, e persetto
L'acciar, la spada a ritrouarle il core.
Insiamma il volto d'ira, e di dispetto
L'inuitta donna, e con souran vigore
(ala vn sendente, e sopra l'elmo il coglie
Così, che quasi al corpo l'alma toglie.

Stringe le ciglia dal dolor soppreso
Druarte, e per dar sine al gran contrasto
Di nuouo con la spada il braccio steso
Inuia di doppia punta vn colpo vasto;
E'l duro acciar, che dianzi hauea conteso
Star non può saldo al marzial contrasto;
A questa volta onde sa larga sirada
A quel che'l vago petto à ferir vada.

Ne la destra mammella il ferro immerge La cruda punta, e fuor ne tragge il sangue, Che la purpurea gonna humido asperge, E'l bianco auorio, ond'essa stanca langue; Raddoppiar tenta il colpo, ella alta s'erge Pallida in volto, e con la destra esangue, Chiede pace al garzon con chiara, e dolce Voce così, che in lui lo sdegno molce.

Vittorioso Eroe depon giù l'ira
Concetta entro al tuo sen che à te mi rendo,
Vinta dal sol che in te lieto s'aggira,
E dal valor che vi scorgo stupendo;
E ventura mi sia, se Amor ehe spira
Da gl'occhi tuoi, ci vnisce insieme ardendo,
Eccomi tua, viurò se vuoi ch'io viua,
E morrò se mi vuoi di spirto priua.

Donna son'io se ben m'ascondo in questi
Panni virili, e vesto armi, e diuise,
Donna real, che de' tuoi degni gesti
Mirando i moti, Amore il corm'incise,
Deh piaccia al ciel che'l tuo voler s'appresti
A dar vita à chi dianzi Amore vecise,
Quando prima mirò di tua virtute
In se stessa il periglio, e la salute.

(Generoso pensier) di meraniglia
Colmo il pietoso Eroe depon la spada,
E la donna gentil per la man piglia
Oprando ch'entro a l'ampia torre vada;
Toi varca il pote, e gli altri vrta, e scopiglia
Aprendo a' suoi seguaci vn'ampia strada,
E'l primo giro occupa, indi s'accinge
Passare a l'altro oue ampio stuol si stringe.

Intale stato eran le cose a l'otta
Quando di verso l'ampia piazza vn suono,
Fremer sentissi di femminea frotta
Formato in guisa d'improuiso tuono.
Brimarte è quel che da l'orribil grotta
Uscito, non concede altrui perdono,
Ma con la turba congiurata seco
Manda vgualmete ogn'alma al negro speco

Per

Per la celata strada il gran campione Superati gl'intoppi era comparso Con mille armati entro al souran girone Da' ciechi chiostri inferuorito ed arso; E de la regia piazza in ampio Agone Ou'era molto stuolo vnito, e sparso, Era shalzato suor portando à tutti D'orribil morte spauentosi lutti.

Ini termine hauea l'orribil caua

Da gran puntelli sostenuta, e retta,

Che a chi per essa ne la terra entraua

Con vari ordigni si schiudea con fretta;

Qui dunque vscito il sier Brimarte, laua

Il suol di sangue, e sa crudel vendetta,

De sitti oltraggi, e no riguarda, o stima (ma

Vecchio, ò saciul, mà tutti auuien che oppri-

Van per l'aer le strida, empiesi il tutto
D'orrib le apparato, e mesti oggetti,
Corron le strade di rouina, e lutto
Al comparir di quei seroci aspetti;
Giunge Brimarte oue il souran ridutto
Sorge di logge adorno, e regi tetti,
Oue sforza le guardie, e mette il soco
Spultol pria di tesor per ogni loco.

Arde lampia magion, che tanti lustri

Fu del tempo fatal ludibrio, e scherno,
In cui sommo rettor de' 1 oschi illustri

Tenne il famoso Ircan scettro, e gouerno;
Arde, e' talami suoi quasi ligustri

Caggion sepolti in va silenzio eterno,
E in poter di colui che'l tutto solue
In poch'hora si fan cenere, e polue.

Sente da mille nunzi il Rèche auuampa
L'antica reggia sua, sente da parte,
Che infernorito di sdegnosa rampa
Con mille armati il tutto arde Brimarte.
Rimira d'ogn'intorno orrida rampa
Spargere inuitto il furibondo Marte,
E'l General de le Romane mura
Fax contro al niuro suo crudel congiura.

Per questo pien di rabbia à lui s'auuenta

Da le furie agitato, e'l ferro rota,

Macchina è tal, che graue, e violenta

Scocca, onde auuié che immobil torre scota;

Scende la dura spada, e sender tenta

Il sommo Capitan tra gota, e gota,

Picchia il colpo ne l'elmo, e ne sa mille

Fiaccole sfauillar, lampi, e sauille.

Sente il souran campion dolore estremo
Del graue colpo, onde vacilla, e trema
Quasi pianta à cui sia dal ferro scemo
Il duro tronco oltre la parte estrema;
O qual naue, che perso hà vela, o remo
In cui peruersamente Aquilon frema,
Pur si riscote, e baldanzoso irrita
Gli esati sdegni, e contro il Règl'incita.

Musa, che cinta di celeste lume
Ornile menti di superno ardore,
Impenna al canto mio dorate piume
Scacciando i nembi, e'l suo mortal rigore;
Ond'io senta, mercè del tuo bel nume
'Da graue affetto inferuorito il core,
Con cui possa narrar de' memorandi
Gesti de' sommi Eroi satti sì grandi.

In picciol giro ha la fortuna accolto
Di due regni, la gloria, e la falute,
Per l'vn pugna il furor con flebil volto;
Pugna per l'altro vniuerfal viriute;
Stà il General di Roma in sè raccolto
Rendendo aspre ferite alle ferute;
L'altro con d'sperato ardir combatte
E'l feritore, e' colpi vria, e ribatte.

Chi con rauca com'io caduca voce
Potra dir de' gran colpi il mortal pondo,
Il rotar nuouo, e'l fulminar feroce
De miglior Combattenti ch'habbia il modo;
E come fulminato il ferro nuoce,
Co vgual danno ogn'hor di sangue immodo
L'aperture profonde, e l'armi sparte
L'aspre percosse, e'l formidabil Marie.

101

Non cala in esso mai colpo, che sempre

Non chiami l'alme a la partenza estrema,

Non s apre al suon d'adamantine tempre

Piastra, ò maglia di lor che l cor non gema,

Hor'auuien che s'inaspri, hor che si stempre

L'ira d'entrabi, hora s'insiamma, hor trema

Scossa da colpi repentini, e grani,

Che sanche'l sangue in lor gli sdegni lani.

Pur finalmente dal Romano inuitto
D'orribil colpo che gli trasse al fianco,
Restò il grau Rè di fiesole trasitto,
El furor seco, el moto venne manco:
Lasso suggita l'alma il volto afflitto
Del fero veglio, e'l cor fieuole, e stanco
Perso l'vsato suo vigor natio
Rel agghiacciato petto asse, e languio.

Cade il feroce Ircano, e morto spire
Dal generoso sen surore, e sdegno,
E seco estinta giace in mezzo al ira
La graue maestà del Tosco Regno:
Cade, ma nel cader drizza la mira,
Che seco cada anco il Roman sostegno,
E in quel ne la caduta vn colpo assesta
Di tal vigor, che sbalordito resta.

Eù da la gran caduta Cefar colto

Dal grane colpo nel dorato elmetto,

Di modo tal che in vn la fronce, e'l volto

Gl'intona, e fa piegarli il tergo, e'l petto;

Pur si riscote, e a la vittoria volto

Port i al nemico vn spauentoso oggetto,

Perciò che doue giunge apre, e sbaraglia

Gi'huomini, e l'armi, e'l i utto incide, e taglia

Tuon che da caua nube si diserri
Sembra di lui la man d'ira, e sunesta,
Hor che dee sar tra le rouine, e serri
Rosmondo, che ogni cosa vrge, e calpesta;
Terremoto, che monti, e case atterri,
Turbine apportator d'atra tempesta
Sembra tra gl'altri il vincitor seroce
Mentre atterra, conculca, insesta, e nuoce.

Rotti gli vltimi intoppi il guerrier franco
Passa entro a la Città vittorioso,
Quasi rapido siume a cui vien manco
Argine, ò sponda, esca del letto ondoso;
E colmando de' campi il petto, e'l sianco
Porta case, e capanne impetuoso,
E spesso in va coi stutti turbolenti
Seco il pastor co' suoi rinchiusi armenti.

Fugge innanzi a' suoi colpi spauentate
Il popol tutto in la mortal tenzone,
Qual nembosa procella in ciel turbate
Fugge innanzi al sfiar d'aspro Aquilone;
Alcun resta per terra riuersato,
Semiuiuo, altro poi giace carpone,
Disugualmente van per terra stinti
In vn viluppo i sier nemici vinti.

Taglia il gran caualier qual mietitore (spalle Suol far le biade hor capi, hor braccia, bor V à innanzi ad Boil gemito, e'l terrore Di spauento mortale empiendo il calle; S'ode vn suon qual non sò se sia maggiore. L'vliimo d'ine l'vniue sal valle, Corre il sangue per tutto, e l'ampia Reggie Fatta vulago di lui d'intorno onde ggia.

Oue il ferro non può, supplisce il foco,
Che dal sier vincitore acci so aunampa
I Palagi, e' Teatri, nè può loco
Serbarsi intaito da l'accesa vampa,
Da così strano, e inreparabil gioco
Felice può chiamarsi huom che ne scampa,
Passa Rosmondo imperioso, e pare
Nembo mortal che tutto insesti il mare.

Segue i suoi gran restigi il campo tutto
Vittorioso, e più che mai s'accresce
la deserta Città d'amaro lutto,
Che in les dolente si consonde, e mesce,
Resta in picciol momento arso, e distrutto
L'Etrusco Trono, nè perciò discresce
L'impeto orrendo, e la peruersa strage,
Che'l tutto occupa con tremenda Immage.

I super-

106

I superbi teatri, e le colonne
Caggiono incenerite, e i tetti regi
Caggion tra l'aere, e si ame huomini, e donne
Sepolti in quei di lor già vanti, e pregi.
E preziosi manti, e ricche gonne
Son de gran vincitori acquisti egregi,
Mille prede si fer, mille rapine
In quel tremendo, e miserabil sine.

Nuotan tra le rouine immense, e'l sangue Semiuiui fanciulli, e vecchi infermi Per tutto oue si và la vita langue, E restano i suoi moti estinti, & ermi. Arde il vorace incendio armati, e d'arme Non che glaridi palchi, e tetti inermi, Passa l'ardente face in ogni stanza E nulla innanzi al suo furore auanza.

Gira la morte con terribil forma

Per ogni parte l'empia destra armata,

E con rguale a lei terribil norma

Il fuoco rniuersal s'erge, e dilata.

Così mal grado de l'infernal torma

Fiesol restò distrutta, e desolata,

E poté colma di celesti roglie

F LORA inalzar le sue superbe soglie.

# Fine del Vigesimo, & vltimo Canto.



Tal egli solievo sua mente a Dio



# IN FIRENZE;

Nella Stamperia di Zanobi Pignoni. 1621. Con Licenzia de' Superiori.





Sheringham Aa446; Pompidou Breton p. 405; Gershman p. 10; Rubin 69; Biro/Passeron p. 19

29 [BRETON, André & ELUARD, Paul, Editors.] Dictionnaire abrégé du Surréalisme. Paris (Galerie Beaux-Arts), 1938.
\$650.00

75, (1)pp. Prof. illus. Sm. 4to. Dec. wraps., designed by Yves Tanguy (light wear).

Contributions by L. Aragon, H. Arp, A. Artaud, H. Bellmer, A. Breton, R. Crevel, S. Dalí, R. Desnos, M. Duchamp, P. Eluard, M. Ernst, M. Heine, G. Hugnet, M. Leiris, G. Lély, J. Lély, P. Mabille, Man Ray, E.L.T. Mesens, P. Naville, V. Nezval, P. Nougé, W. Paalen, H. Pastoureau, B. Péret, P. Picasso, J. Prévert, G. Rosey, J. Scutenaire, P. Soupault, T. Tzara. Conceived and developed by Breton and Eluard, the "Dictionnaire" was published in January 1938 on the occasion of the great Exposition Internationale du Surréalisme at the Galerie des Beaux-Arts.

Biro/Passeron p. 130, and no. 917; Gershman p. 8; Rubin 141; Reynolds p. 36

30 BRETON, André, Et Al. Violette Nozières. Par André Breton, René Char, Paul Eluard. Maurice

34 (CALLOT, JACQUES) Peri, Giovanni Domenico. Fiesole distrutta. Di Giovanni Domenico Peri, contadino d'Arcidosso. Firenze (Nella Stamperia di Zanobi Pignoni), 1619. \$2,500.00

(4), 197, (3)pp. Fully etched title-page and etched frontispiece portrait of the author, both by Jacques Callot. Woodcut lettrines, culs-de-lampe. Sm. 4to. Late eighteenth-century dark blue straightgrain morocco gilt, the spine in compartments. A.e.g.

First edition; a second, with corrections, was published in 1621. A long epic poem in ottava rima by a farm laborer "endowed by nature with the genius of poetry" (Belloni). Peri was a *maître populaire*, a Douanier Rousseau of poetry, a simple peasant from Arcidosso who, under the influence of Ariosto and Tasso, wrote verses dedicated to the Grand Duke Cosimo, his Maecenas. Callot surrounded the effigy with the implements of the author's calling: hay-forks, rakes, shovels, baskets, a ploughshare, and two stately oxen. The hub of the wheel, cleverly devised, serves as an inkstand" (Benesch). Some light wear and light foxing throughout, the two etchings neatly reinserted, with slight loss at the top left margin of the title (not within the platemark), and slight rubbing; inscription on the verso of the title. Ex-libris Sir Thomas Brooke, the owner of the famous Pillone collection in the nineteenth century.

Lieure: Callot, 304-305; Brunet IV.498; Graesse V.202; Benesch, Otto: Artistic and Intellectual Trends from Rubens to Daumier as Shown in Book Illustration (Cambridge, 1943), p. 17f.

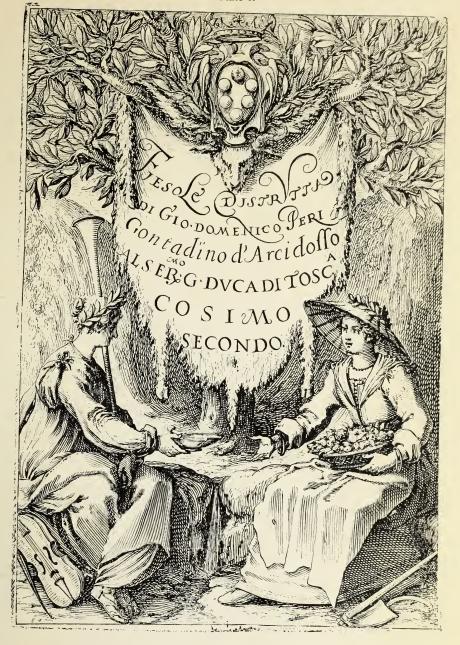

95. Giovan-Domenico Peri. Fiesole distrutta. Florence, 1619. One of the two illustrations engraved by Jacques Callot.



65. Jean Jacques Boissard. Bibliotheca Chalcographica Illustrium. virorum. Frankfurt, 1645-1653.

11/100

